

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com











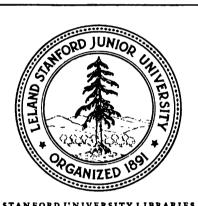

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

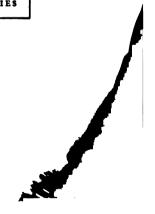





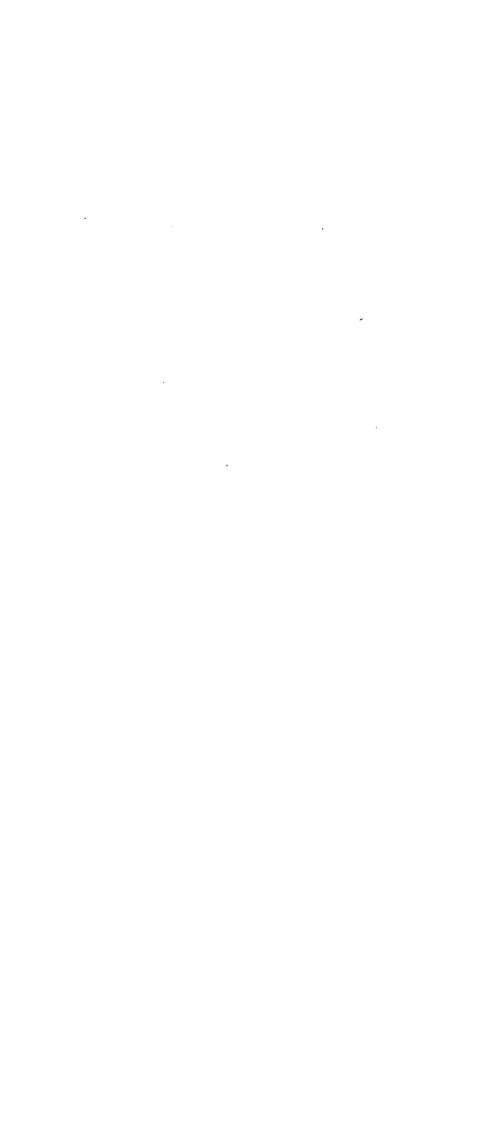





Anton Francesco Grazzini Setto il Lasca

# LA PRIMA

B

# LA SECONDA CENA NOVELLE

DI

# ANTONFRANCESCO GRAZZINI DETTO IL LASCA

Alle quali si aggiunge una Novella che ci resta della terza Cena.

#### MILANO

Dalla Società Tipografici' De' Classici Italiani, econtrada di s. Margherita, N.º 1118.

ANNO 1810.

PQ 4625 G6 P7 1510

### GLI EDITORI

# 1010

#### COLTI ASSOCIATL

Eccovi, o cortesi Associati, l'ultimo volume della nostra Raccolta di Novelle. Esso contiene le Cene di Antonfrancesco Grazzini, detto il Lasca, da noi annunciato nel nostro Manifesto fra i Novellieri del secoto xri. Intorno al pregio di queste Novelle basterà il dire, ch' esse citate furono dagli Accademici della Crusca,

. . . . .

come uno de' fonti più limpidi della pura e gentile favella italiana, siceome leggere potete nella Dedica, che qui tosto siegue, al Sig. Conte Antonio Maria Borromeo. La nostra edizione è fatta sull'accuratissima di Livorno, colla data di Londra, Bancker, 1793. in 8.°, da cui prese abbiamo le annotazioni ancora, che vengono comunemente attribuite ad Antonmaria Salvini. Vivete felici.

#### A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR CONTR

## ANTONIO MARIA BORROMEO,

G. P.

Salute.

A niuno meglio che a voi, nobilissimo Sig. Conte, è dovuta l'offerta di uno di quei Novellatori che ho preso a ripubblicare con tutta quella cura che per me si può maggiore; o si ragguardi la vasta erudizione di cui siete adorno. O il genio particolare e lo studio che avete appunto fatto in questo genere di Componimento, nel quale la nostra lingua è abbondevolmente ricca sopra di ogni altra

così antica che moderna. Chiara prova di ciò sarà il Catalogo ragionato che de' Novellatori componenti la vostra doviziosa Raccolta siete pronto a pubblicare, il quale è desiderato con tanta impazienza; onde è ch' lo pure unisco le mie alle altani premure, pregandovi vivamente a sollecitarne la pubblicazione. E nel vero non può negarsi che molto vautaggio esso non sia per arrecare alla letteratura Italiana, offerendoci un quadro della più compita raccolta, che in questo genere possa ovunque trovarsi, adorno di molte non men belle che peregrine notizie, che illustrana, la quale in questa parte non è chiara gran fatto (1).

Egli è duuque cosa convenevole ch'io sottoponga al purgato giudizio vostro questa mia ristampa coll'industrie da me usate per renderla corretta ed illustrata, ondo meritarmi in qualche modo non meno il vostro, che il pubblico compatimento; ed ecoomi a darvene conto.

<sup>(1)</sup> Questo Catalogo del chiarissimo Sig. Conte Bersomeo fu poi pubblicato in Bassano co' sipi di Remondini 1805. 8.°, e nel 1794. era già statta pure in Bassano pubblicata la maista de' Novellieri posseduti dallo stesso Sig. Conte con alcune novelle inedite. Gli Edit.

Primieramente io l'ho tratta dalla prima sincera edizione di Parigi, che cols finta data di Londra fu pubblicata nel 1756., la quale è senza dubbio migliore e più fedele d'ogni altra che finora si abbie; ed è anche assai corretta, per quanto può essere un nostro libro stampato in paese forestiero. Piccoliscimi sono stati i cambiamenti da me fatti nell' ortografia, e pochi e di lieve momento sono quelli relativi al testo. Il maggiore di essi è quello che incontrasi alla pag. 289. ver. 5. del tomo primo (1), ove leggesi lavassi invece di cavassi, perchè mi è sembrato un manifesto errore di stampa che poteva recar confusione. L'interpunzione poi è quasi del tutto nuova, avendola ridotta all'uso moderno per maggiore intelligenza. Nè qui debbo tralasciar d'accepnare di avere aucora consultata l'edizione originale, e parimente sincera, della sola seconda Cena di questo Novelliere, dalla quale, come molto corretta e sicura, ho potuto trarre qualche vantaggio. Ho altresì dato luogo nella presente ristampa a tutte le illustrazioni contenute in quella di Parigi, non escluse la dedicatoria dell'anonimo Editore . e la Dichiarazione de' Vocaboli e luoghi più difficili, posta in fine, che ho in

<sup>(1)</sup> Della nostra Edizione pag. 240.

Amatori di simili studj.

Perchè poi nulla mancasse alla novella edizione di ciò che potesse accrescerle lustro e finimento, ho voluto corredarla di alcune Annotazioni credute del nostro Antonmaria Salvini, nome caro specialmente alla nostra letteratura e favella, sulla seconda Cena; come pure delle varie Lezioni riguardanti la Novella X. della terza Cena, tratte da un Codice scritto di mano del celebre Apostolo Zeno; le quali illustrazioni mi furono somministrate dal non men dotto che gentile P. Fr. Domenico Maria Pellegrini, come più partico-

larmente andrò divisando a suo luogo.

E poichè dalla sopraccennata Vita, che del nostro Autore scrisse l'accurato. Biscioni, si viene in chiaro di tutte quelle notizie che appartengono al medesimo, ed agli scritti suoi, io sono pertanto dispensato dal farne parola. Ma a tal proposito non posso mancar d'accennare una notizia recente, che può non esser discara

agli Amatori degli Scritti del Lasca. Il comune amico Sig. Cav. Giovanui de Lazara mi avverti di aver saputo dal Sig. Conte Giulio Bernardino Tomitano, aman-.tissimo egli pure della letteratura nostra, come erasi di fresco scoperto in Firenze dall' erudito Sig. Abate Domenico Moreni un Codice autografo contenente alcune Novelle del Grazzini non mai pubblicate, ed avvisandomi io che fosser quelle della ter-za Cena, che con danno della nostra lingua si sono smarrite, mi rallegrai non poco con me stesso, lusingandomi di poterne arricchire la nuova edizione; ma non guari audò che restai deluso, aven-domi scritto il prelodato Sig. Moreni, che il MS. ritrovato, invece delle supposte Novelle, conteneva l'Egloghe ed altre inedite Poesie del Lasca, che il Biscioni avea rammentate come perdu'e. Tuttavolta è sempre da pregiarsi questo ritrovamento come di Opere di un leggiadro Scrittore, nelle quali, siccome in ogni altra del medesimo, grande avere essendo riposto di nostra favella, sarebbe perciò desiderabile che anche queste venissero decorosamente pub-

!

blicate a maggior lustro della medesima (1).

<sup>(1)</sup> Non ciedo affatto superfluo di registrare in questo luogo gli Argomenti delle Presie in detto Codice contenute, soltanto per conservarne memoria.

Intorno al merito di questo Novelliero, specialmente rispetto alle belle e gioconde invenzioni, non fa mestiero ch' mi trattenga a rilevarlo, essendo noto abbastanza: e per quello che riguarda lo stile, ognuno potrà per se stesso esservare quanto sia spiritoso e ricco di naturali bellezze, benchè per verità non sia sempre colto, avendo spesso usato della lingua che comunemente si parlava in Firenze; e però tratte tratto vi s'incontra qualche idio-tismo. Che poi la lingua sia pura, lo dimostra a sufficienza il conto che ne banno fatto i Maestri della medesima, vale a dire i Compilatori del gran Vocabolario della Crusca, in cui citarono e questa, e molte

L'Arzigogolo, Commedia.

Nella morte di una gentil Donna Fierentina, intesa per Amaranta, Egloga. Nelle Nozze di Cosimo Medici Ser. G.

D. di Toscana, allora Duca della Repub.

Fiorentina, Egloga. Amor di Belibeto, Egloga. Canto di Galatea e di Filli, Egloga.

Bellezze di Lidia, Egloga.

Sacrifizio di Siringa a Venere, Egloga,

Disputa d'Amore, Egloga.

Disperazione di Tirsi, Egloga. Tutte queste Opere sono originali, e ben lunghe. Sonetti 59., inediti.

Lettera sopra un Sonetto del Petrarca.

altre Opere del nostro Autore, come pure sorgenti di bel parlaro Toscano.

Oltre alle diligenze letterarie, mi lusingo che questa ristampa dovrà essere accolta favorevolmente, anche rispetto alla esecuzione tipografica, essendo stata arriochita del ritratto dell' Autore maestrevolmente inciso in rame da valente Professore, talchè è senza dubbio il più bello che fine ad ora sia stato pubblicato.

Eccovi dunque, Sig. Conte stimatissimo, quello che ho creduto opportuno di far noto, riguardo a questa nuova edizione delle Novelle del Lasca; onde non mi resta se non se a desiderare, che le cure da me usate per renderla superiore ad ogni altra, incontrar possano il vostro cortese accoglimento, e la vostra autorevole approvazione. E pregandovi a gradire questa tenue offerta, come un pegno della rispettosa stima e sincera amicizia che vi professo, resto col desiderio che mi teoghiate sempremai nella pregiatissima vostra grazia.



XIV

#### ALL'ILLUSTRISSIMO SIGNORE

IL SIGNOR

#### GIACOMO DAWKINS

CAVALIERE INGLESE EC.

#### ILLUSTRISSIMO SIGNORE.

Essendo a me riuscito di ottenere da un Letterato Fiorentino la prima parte delle Novelle di Antonfrancesco Grazzini detto il Lasca, insieme con l'ultima Novella della terza parte, che per due secoli erano state invano ricercate dagli amatori della Toscana eloquenza, fin d'allora, che la seconda parte nel 1743. fu pubblicata in Firenze colla data di Stambul; ho creduto fare cosa grata alla Repubblica

IVZ

corso di cinque anni è stata fatta dai miei amici Giacomo Stuart, e Niccola Revett. L'Europa tutta, che a voi deve la descrizione delle Ruine di Palmira, e che avrà quanto prima le Ruine di Eliopoli, aspetta con impazienza quelle della Grecia, e spera di presto ottenerle mediante il favore che voi gli accordate. Per me sarò contentissimo, se in mezzo alle vostre più serie occupazioni, e grandissime imprese, impiegando qualche momento alla lettura di questo picciolo libro, vorrete prender mativo di pensare a me per accordarmi la grezia vostra, e valevolissima protezione, di cui istantemente pregandovi, resto facendovi umilissima riverenza.

Londra primo Gennajo 1756.

Di Voi Illustriesimo Signore.

Umiliss. od Obbligatiss. Serve

J. N. B. P. R.

VLTA

intonfrancesĉo grazzini

IL LASCA

SCRITTA DAL DOTTOR

ANTONMARIA BISCIONI

ACCADEMICO FIORENTINO.

;,

•

•

# VITA

DEL

# L'ASGA

La famiglia Grazzini, altrimenti detta da Staggia, dal Castello di questo nome trasse l'origine. Questo castello è situato nella Valdelsa, venticinque miglia lontano dalla città di Firenze, sulla strada Romana, che l'attraversa pel mezzo. È stato di qualche reputazione negli antichi tempi, avendo di quello fatto menzione Giovanni Villani nel lib. 5. cap. 6. all'anno 1170. e nominandolo poi altre volte agli anni 1302. e 1341. ne' libri 5. cap. 63 e 12. cap. 8. Quivi adunque verso la metà

Io sono a Staggia, ch' è la patria mia, E de'miei primi l'antica magione, One l'avol mio nacque, e ser Simone Sandro Grazzin, cognominato Urria.

Che in questo luogo i suoi ascendenti fossero stati de' principali, e de' possessori in gran parte del medesimo, egli stesso l'afferma nel citato Sonetto, soggingnendo:

Ovunque per me l'occhio e'l piè si muove, L'arme mia veggio dipinta o scolpita; Cosa, ch'io non ho mai veduto altrove.

E questo è in quanto all'antichità e sustanze della sua Casa. Per quello poi riguarda la civiltà della medesima, egli è da sapersi, che essendo già stata ascritta fin dal Secolo XV. alla Cittadinanza Fiorentina, Bruno di ser Benedetto nel 1524. fu squittinato al Priorato della nostra Repubblica, essendo avanti stato il padre suo Notajo di quella Signoria, cioè nel 1461. la qual dignità era in quei tempi riputata delle principali della nostra città: e nell'istesso auno, e di nuovo nel 1475. fu conferita a ser

Simone di Grazzino: nel 1483. a ser Jacopo suo fratello; ed in ultimo nel 1485. al suo nipote ser Grazzino d'Antonio, che fu padre del nostro Antonfrancesco. Nè devo tralasciare di dire, che il carattere. del Notajo (carattere in ogni tempo giudicato seme o rampollo di nobiltà, comechiaramente si prova da D. Placido Puccinelli nel suo Trattato della Nobiltà del Notajo) è stato come proprio, e talvolta

come éreditario in questo ramo de'Grazzini da Staggia, contandone io, nello spazio di 167. anni, cioè dal 1422. al 1589. sino in undici : di nove de'quali si trova-. no i Protocolli in questo nostro pubblico Archivio, di cui mi piace riportarne il catalogo, ed insieme i precisi tempi dei loro Rogiti; acciocchè questo serva di maggiore illustrazione alla Storia di questa Famiglia, e di certa notizia degli anni, nei quali essi Notaj e fiorirono e mancarono.

Sono adunque i seguenti: Ser Giovanni di Cristofano di Michele da Staggia, roga dal 1422. al 1465. Ser Bindo d'Agnolo di Bindo da Stag-

gia dal 1426. al 1465., Ser Simone di Grazzino di Jacopo Grazzini dal 1453. al 1497.

Ser Grazzino d'Antonio Grazzini dal 1470. al 1516. Ser Tommaso di Matteo Grazzini dal

1484. al 1523.

Staggia dal 1488. al 1527. Ser Autonio di Bernardo da Staggia dal 1405. al 1498. Ser Antonio di Bernardino d'Antonio Grazzini dal 1508 al 1541. Ser Francesco d'Antonio di Bernardino Grazzini dal 1549. al 1589. Notaje de Priori, come sopra s'è detto; a' di ser Matteo di ser Tommaso di Matteo non si trovano Protocolli in detto Archivio. Oltrasciò due de soprannominati Notaj furono dal nostro Comune impiegati in pubbliche Ambascerie; poiche ser Bindo d'Agnolo fu mandato nel 1435. a' Vemeziani, e nel 1448. al Re d'linghilterra, e ser Simone di Grazzino nel 1477. alla Ropubblica di Genova. Ne manco questa Pianta d'avere un Segretario de Granduchi di Toscana Cosimo I. e Francesco I., e questi fu m. Bernardino di ser Matteo, Momo insigne e letterato, siocome quivi appresso si dirà; il quale ancora andò Ambascisdore nel 1556. in compagnia del Vescovo Tornabuoni, al Re de Romani, ed

a quello d'Inghilterra. Ebbe eziandio un Canonico della nostra Metropolitana. e questi fa Filippo di Gio. Francesco, il quale per la sua prudenza e destrezza fu elatto Priore dell'insigne Spedale degl'Innocen-

ti di questa città.

Ser Jacopo di Grazzino di Jacopo da

Ma perciocche il più chiaro splendore che renda l'uomo veramente nobile, si è, al dire di Giovenale, (Sat. 8. v. 20.) la sola virtù:

# .... Nobilitas sola est, atque unica virtus;

non fu privo l'albero de Grazzini di questo distintissimo fregio in ben tre smoi singoletiisimi fratti. Uno fu il suddetto m. Beznardino, che il nostro Antonfrancesco chiama suo cugino carnale nella Dedicatoria del Burchiello a Curzio Fregipani; ma questo si dee intendere, largamente par-lando, e forse all'uso d'alcune nazioni, obe chiamano cugini ancora coloro, che non lo sono ne anco per parentela; poiche il detto m. Bernardino era figliuole d'un biscugino del prefato Antonfrancesco. Questi, come ho già detto, fu nomo insigne, ed oltre il carattere di Segretario de suddetti nostri due Sovrani, chbe quello d'Accade mico Fiorentino: e come di qualche dstinzione fra gli altri, ne fu parlato in mticolo particolare a 171. delle Notizie di quella Accademia. Un altro fu Cosimo di Lorenzo, vero cugino del nostro Preta, nomo molto intelligente della Poesia Latina e Toscana, avendo egli non solamente emendato il Poemetto del Vida del Givoco degli Scacchi, ma tradottolo ancore in ettava rima, separato l'uno dall'altro, che con queste intitolazioni si vedono; il pri-Marci Hieronymi Vidae Cremon. MO:

Scatchis ludus a Cosmo Grazino entendapus. Plorentiae apud Cosmum Juntam 1604il sevondo: Il Giuoco di Scacchi di Marco Gieronimo Vida Cremonese in ottava
rima nella Fiorentina favella da Cosmo
Grazzini tradotto. In Fiorenza nella Stamperia di Cosimo Giunti. 1604 in 4. ed è
dedicato con sua lettera in diciannove versi sciolti All'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Don Giovanni Medici In que-

E dedicato a voi nell'età, quando Fuor vi spuntava il bel giovenil fiore, Del magno Cosmo, o generoso figlio, E nipote di quello invitto Eroe, Il qual per lo stupendo suo valore Il fulmine di Marte era chiamato, Di cui voi degnamente avete il nome.

sta dedicatoria dice il Grazzini:

Intende di Giovanni de' Medici, Capitano delle Bande nere, e padre di Cosimo I. Granduca di Toscana, di cui questo D. Govanni fu figliuolo naturale. Egli nacque nel 1567. e morì poi in Venezia nel 1620. in varica di Generale dell'Imperatore e de' Veneziani; onde dicendo questo Poeta avergli dedicata questa sua traduzione nel fore della di lui gioventù, si deduce, ciò essere stato intorno all'anno 1584. Il magnifica, ed il suo più chiaro splendore, fu senza alcun dubbio Antonfrancesco, del

quale 10-intendo di qui precisemente parlare.

Questi ebbe i suoi natali in Firense a' 22. di Marzo 1503. Suo padre fu ser Grazzino d'Antonio di Grazzino di Jacopo di Matteo di Guiduccio di Bindo di Grazzino, il quel è il primo stipite della famiglia de' Grazziui da Staggia; la quale immediatamente, per mezzo di Francesco altro figliuolo di detto Grazzino, si diramò, e se ne sece il ramo de' Grazzini, parimente nobili Fiorentini, che pur anco si mantiene nelle distinte persone dell'Abate Gio. Battista ( alla cui gentilezza son debitore d'alquante notizie a questo satte attenenti) e di Gio. Francesco suo nipote. Da un fratello poi del suddetto ser Grazzino d'Antonio. per nome Bernardino, ne venne il ramo de' Grazzini, nobili della città di Colle, il quale ancor vige nelle persone dell' A-bate Bindo Maria, don Isidoro Monaco Cassinense, e del Capitan Domenico, fratelli tutti e tre, nati di Simone di Pier Maria, e della Rosa Teresa d'Orazio Lanfredini, Famiglia nobilissima Fiorentina, la quale del tutto s'è spenta per la morte del Cardinale Jacopo Lanfredini, ultimo rampollo della medesima, seguita il di 16. di Maggio di quest'anno presente. La madre del nostro Antonfrancesco fu mona Lucrezia di ser Lorenzo de' Santi, famiglia parimente nobile, e che ha goduto la di-

see, fu dopo da lui alla detta Accademia

della Crusca donato ) avendo lo trova-to, dove parla della morte del nostro Scrittore, forse non bene informato dele la bisogna, ch' egli lo chiama uomo, se tu riguardi î suoi natali; di bassa com disione; ho giudicata cosa ben doveroza il mettere in chiaro questa verità, e con questo convincere insieme d'evidente men-Logua il P. Negri, o chiunque su quegli, che di stravagantissimi anacronismi e d'infinite faisità gli fece riempire quella sua finselicissima Storia degli Scrittori Fiorentini, dove a 60. fa similmente nato il Gran zini dall'ultima condizione d'onesti genitori.

Ma ripigliando il filo della sua vita, io dico, non v'esser memoria che ci dimostri a chi fosse commessa l'educazione di questo giovane. Si sa bensì, ch'egli s' impiego nell' esercizio dello Speziale, ancorchè non si trovi matricolato a quell'Arte; ma può ben essere, ch'egli si stesse unito con Zanobi di Zanobi Grazzini suo consorto, e che nel 1512. stava all'inscgna del Saracino, oggi detta del More, al canto alla Paglia. Ciò si deduce da alcuni luoghi delle sue Rime; poiche 234. della Par. I. si legge:

E vedra', s' io so fare \* Altro poi, che lucignoli o pennecchj.

e a 94. della Par. II. nel Capitolo in lode de' Poponi:

Da che son causati tanti mali,

Se non da pesche, fichi, e simil frutte,
Che mi fanno spacciare i serviziali?

Anco Girolamo Amelonghi nel Capitolo sopra la Pazzia, intitolato Lamento dell'B-trusco (cioè d'Alfonso de' Pazzi) ms. presse il nostro stampatore, volle intender di lui, allorchè disse:

Troppo son pazze queste mie faccende, Del Pesceduovo Spezial che ne dite? Fu tratto quel da farne le leggende?

essendovi il suo Capitolo in lode de' Pesciduovi, stampato nella par. II. delle sue Rime a 69.; e finalmente Giovanni Cinelli a 29. nella sua prefazione alle Bellezze di Firenze, credendo di maggiormente esaltarlo, così asserisce: Ma veggo immortale un Gelli povero calzajuolo, ed un Lasca semplice speziale. Andò però il Cinelli in due maniere ingannato in questa sua asserzione; nella prima, perchè l'arte del calzajuolo è di gran lunga inferiore a quella dello speziale, essendochè questa è di quell'arti, che qui si dicono andare per la maggiore, e che perciò erano più facile scala per salire alle primarie dignità della

Città nostra; e nella seconda, perchè nè l'uno nè l'altro erano semplici artisti, ma co' loro esercizi della persona accompagnavano quegli dell'intelletto. Così fece Matteo-Palmieri, parimente speziale, ed inoltre oratore, poeta e storico non ordinario; il quale andato ambasciadore per la nostra Repubblica alla Corte di Napoli, fece maravigliare quel Re, che da prima, stante la sua arte, avendo fatto poco concetto di lui, quando l'udi poi esporre la sua ambasciata in tre lingue, Spagnuola, Latina e Toscana, riconobbe essere stato fallace il suo sospetto, e che altro che semplici artisti erano i Fiorentini di quei tempi. Così fecero altri molti, de' quali non e qui luogo formar parola, essendone stato finora parlato da altri bastevolmente. Certa cosa è, che il nostro Grazzini, non ostante il detto esercizio, attese di proposito allo studio delle belle lettere; il quale studio, a mio parere, abbraccia universalmente la cognizione di tutte le scienze, e di tutte l'arti liberali e meccaniche, e di ciò che può l'intelletto umano comprendere. I suoi componimenti, non tanto in versi, quanto in prosa, comprovano a sufficienza questo mio sentimento; e viemaggiormente la testimonianza del suddetto Trito lo conferma, siccome potrà vedersi dalle parole sue, che fedelmente si riporteranno dopo la narrazione della morte del sostro autore. Pertanto non si dee prestar

Non l'abbiate per male Voi altri dotti, se cost ragiono. Perch'anch'io dutto e letterato sono.

Onde per tutto questo si rendano canti i leggitori delle nostre memorie, acciocchà non credano facilmente tutto ciò, che she l'addotta autorità del Poccianti si tirà dietro, come si dice, alla cieca, colui che fece le Chiarezze sopra gli Autori posti nella tersa parte delle Rime piaceveli, aggiunta alla ristampa di quelle del Berni e d'altri, fatta non tanto in Vicenza per Barezzo Barezzi nel 1603. che in Venezia per Francesco Baba nel 1627. e forse altre nolte in detti luoghi, e sempre in 12. dove celi disse assolutamente: Antonfrancesco Lasca non ebbe lettere; il che fece poi dira al mentovato P. Negri, che il medebiano Grazzini fu senza cultura. Ma tanto liesti fin qui, ad aver difesa dagli shagli degl' imperiti la nobiltà e la scienza del nostro Scrittore.

Io dico adunque, seguitando, che il Lasca, acciocchè col suo virtuoso operare all'universale giovasse, fu uno de' fondatori delle due rinomatissime Accademie di questa città, della Grande cioè, o Fiorentina, la quale a principio si chiamo degli Umidi, ed ebbe i suoi natali il primo giosano di Novembre del 1540. e di quella della Grusca, che più di quarant'anni dopo ebbe il suo reale cominciamento. Allorchè si fondo l'Accademia degli Umidi, nella quale ciascuno de' fondatori si pose un soprannome, all'umidità appartenente, il nostro Autonfrancesco determinò denominarsi il Lasca: il qual soprannome, non

primo di Gennajo, due mesi appunto dopo il suo cominciamento; ma perchè non fu chiamato a distendere i Capitoli ( la qual opera fu commessa a m. Cosimo Bartoli, e a m. Giovanni Norchiati; e pareva molto ragionevole, che v' intervenisse il Cancelliere)

16

pubblicamente rifiutò l'uffizio. Così appunto sta registrato nello stesso libro de' pitoli, verso il principio. Fu ancora in essa Accademia tre volte Provveditore, cioè il primo che fosse eletto subito ch'ella prese il nome di Fiorentina, e che comincio ad avere i Magistrati ( il che fu il di 11, di Febbrajo del detto anno 1540. ) eccettuatone il Consolo; perciocchè a tenore de' nuovi capitoli doveva quella dignità cominciare il di 25. del susseguente mese di Marzo 1541. reggendosi per quel breve spazio sotto il governo d'un Luogotenente deputato dall'accademia medesima, il quale fu Filippo del Migliore. Fu dipoi il Lasca Provveditore nel 1542. e 1571, ed altre volte alla medesima carica elezionato, o vogliam dire eletto per andarne a partito, cioè nel 1544. 1567. 1570. e 1572. e parimerte fu elezionato a Censore negli anni 156%. 1569. e 1570. Avrebbero veramente dovuto avere quei primi figliuoli di così illustre Accademia a' loro primi padri una. religiosa venerazione, pensando alla gratitudine, che ciascuno è tenuto di rimostrare a chi n' ha ingenerati a nuova vita, siccome è quella del sapere, o vogliamo dire dell'intelletto, la quale in gran parte per mezzo degli eruditi congressi s'acquista. Ma il fatto andò molto diversamente; avvegnache in breve tempo cresciuti in gran numero gli Accademici, e non voglio credere per emulazione o brama di duminare, Lasca.

conforme le più volte in simili adunanze saccede, ma ad oggetto di migliore regolamento cominciandosi a fare nuovi capitoli e riforme, e, come in parte si è detto, non si facendo capitale del Lasca, anzi a. lui parendo, com'io ragionevolmente suppongo, d'essere in alcuna cosa contrariato. ed in un certo modo pesposto a chi egli stimava da meno di se, ne prese una tal nausea e sdegno, che ad alcune novelle ordia. nazioni egli non volle prestare la dovuta osservanza. Pertanto essendo stato ordinato: doversi fare, almeno due volte la settimas. na, o pubbliche o private lezioni, e a queste estrarsi a sorte i Lettori; il Lasca il di g. di Novembre del 1542. essendo stato tratto, non volle leggere, ed il simile fece con esso lui Piero Covoni. Frall'altre ordinazioni, che furono fatte nella riforma del di 6. di Settembre del dette anno, una si fu, che chi, toccandogli in sorte avesse ricusato di leggere, incorresse immediatamente nel pregiudizio della voce attiva e passiva; il che faceva, che quegli restasse privo di tutti gli onori e cariche: dell'Accademia, ed in una certa maniera come casso dalla medesima. Ciò non avvenne al Lasca in quest'anno, essendosi dato il caso, che alcuna volta nell'elezione dei nuovi magistrati era sospesa questa pena; e non avvenne ancora per tutto il mese d'Agosto 1546, il di 15. del quale egli fu elezionario per ereare i nuovi Censori; ma

gione, e per non voller sottoporre le sue composizioni, che pubblicare si dovevano, all'esame de' Gensori ('il che fu poi fermato nella riforma de' 6. di Giagno 1549.) o fors'anco per causa degli Aramei, restò dell'Accademia privato; e infino a' 15. di Maggio 1566. non vi potè ritornare. Erano gli Aramei una setta, insorta nell'Accademia Fierentina intorno al detto apao 1546. di cui fu capo m. Pierfrancesco Giambullari, la quale tento di provare, la lingua Italiana o Toscana o Fiorentina, che dir st debba, esser derivata dall' Ebrea o Caldea o altra, che si parlasse nella regione d'Aram; di che vedasi il Gello del medesimo Giambullari, etampato in detto anno la prima volta dal Doni in 4. Questa opipione, che parea vana ed inutile anco all'istesso Stradino, principal fondatore diquella letteraria adunanza, al Lasca recò fastidio incredibile; e perciocche era uomo alquanto risentitivo e satirico, comiuciò a biasimarla palesemente e colle parole e, copi gli scritti; ond' egli s'acquistò come una congiura de' suoi compagni medesimi, la quale durò lungo tempo a perseguitarlo. Molti componimenti per conto di questa cassazione fece il nostro Poeta, ed in ispezie i cinque Sonetti (delle sue Rimé nella parte I. a 82. e segg. ) dove alcuni dei suoi avversari, o apertamente o sotto figura, son nominati, ed in modo particolare i detti Aramei; e l'ultimo della medesima parte, dal quale infallibilmente si deduce, ch'egli non cessava di lacerargli co'suoi versi; e la rabbia, che i medesimi concepivano contra di lui, che fino al Sovrano ne facevano ricorso; ed i quattro Sonetti alla Burchiellesca antecedenti al detto ultimo. lo, per mettere in vista alcuno esempio, riporterò certi versi della Canzone in morte del prefato Stradino, la quale seguì nel 1549, ove egli dice in persona di lui medesimo (Rime par. I. a 136.)

La Poesia in iscoglio
Ha dato al fine; e gli Umidi miei tutti
Per sempre resteranno secchi e asciutti;.
E senza alcun contrasto
Faranno gli Aramei sicuro guasto
Dell'Accademia, ov' io fui già beato,
Pappandosi a vicenda il Consolato.

e quegli altri del Capitolo per la medesima occasione, co' quali poeticamente fingendo essergli apparita la di lui anima, le fa dire ( Ivi par. II. a 16. )

. . . . . a guisa di canoro cigno Seguita , Lasca , pur negli onor miei , E non temer dell'altrui dir maligno. Ta dei saper chi sono gli Aramei:

La tua Canzone ha fatto in paradiso
Rider con maraviglia uomini e Dei.

Io facilmente crederei, che per onta dei suoi emuli egli componesse il Poemetto della Nanea, il quale dall'immortal Magliabecchi, in una sua lettera ms. al cele-berrimo Canonico Lorenzo Panciatichi viene a lui assolutamente attribuito, ancorchè nell'edizione del 1566. in 4. si diea essere di M. S. A. F. la qual cifra nessuno per anco, ch'io sappia, ha saputo interpretare. E questo dico, per essere questo componimento a fatti suoi allusivo; dimostrandosi in quello, che in avere i giovani e moderni Accademici cacciato lui dall'Accademia, che era stato uno de' fondatori, i Nani avevano superato i Giganti, per cui era già stata composta la Gigantea; se pure ambedue questi poemetti non si debbono ironicamente intendere, per quello, che dalle loro dedicatorie apparisce; il che alle altrui riflessioni per adesso si rimette. Ed a tal proposito è da avvertirsi la data delle medesime dedicatorie; poichè del primo è di Firenze alli 15. d'Aprile del 1547. del secondo, pur di Firenze alli 24. di Marzo del 1548. i quali anni sono corrispondenti a quelli, che si suppongono dell' allontanamento del Lasca dall'Accademia. Ma soprattutto allusivo a questo fatto giudico essere senza dubbio

quell'altro Poemetto, assolutamente ano, della Guerra de' Mostri, che da lui dedicato al Padre Stradino, glielo mandò con sua lettera, data a mezzo Maggio nel detto

anno 1548. Nel mezzo tempo di questa sua sesenza non istette egli punto ozioso col suo talento; poiche, oltre a diversi lavori, egli cominciò a mandar fuori delle sue Commedie che sono molto dagl'intendenti stimate. La prima di queste su la Gelosia, recitata in Firenze nel 1550, e nell'anno seguente stampata da'Giunti; e nel 1560. la Spiritata, parimente un anno dopo impressa da'medesimi stampatori Egli applicò eziandio a fare tre ragguardevoli Raccolte di Rime; che una fu quella dell'Ope, re Burlesche del Berni, e d'altri insigni Poeti del suo secolo, le quali veramente sono state e saranno sempre la norma e 1 modello del hen comporre nella giocosa Poesia: la seconda de Sonetti del Burchiello e d'altri, insieme colla Compagnia del Mantellaccio, e co Beoni del magnifico Lorenzo de' Medici, stampata pure da'Giunti l'anno 1552. la prima volta; e la terza de' Canti Carnascialeschi, stampati da Lorenzo Torrentino nel 1559. Per quest'ultima Raccolta incontrò il Lasca un'acerbissima persecuzione, suscitatagli contro per opera de suoi avversurj, cioè de prefati Aramei, i quali andavano sempre nuove materie cercando di fargli affronto o disiacere. Quando fu terminata la stampa di questi Canti, tra' quali n'erano alquanti di m. Battista dell'Ottonajo, Araldo della Signoria di Firenze, m. Paolo suo fratello, che nel tempo che si stampavano gli aveva più volte veduti, ed a suo capriccio ancora in alcuni luoghi corretti, si levò su, con dire ch'erano in qualche parte scorretti, onde messe a romore tutta la città; dimanierachè, consigliato. da detti Aramei, fece una supplica al Duca Cosimo che allora era in Pisa, per la quale domandava, che i Canti dell'Araldo non fossero, conforme stavano in quella edizione, pubblicati. Perlaqualcosa rimessa la detta supplica per informazione al Consolo dell'Accademia, che era Francesco da Diac-ceto; egli co'suoi Censori Giovan Battista Gelli, Pier Covoni, e uno de' Segni, informò a favore di m. Paolo, onde il di 8. di Marzo 1558 ne tornò il rescritto, doversi frattanto da Lorenzo Torrentino stampatore dare in deposito a Ruberto di Filippo Pandolfini num. 495. volumi di questi Canti, con espresso comandamento di non gli dare a nessuno senza nuovo ordine del Consolo, che per tempo avesse retta l'Accademia. Tutto questo apparisce e dagli Atti dell'Accademia medesima, libro secondo, e più chiaramente de una lettera del Lasca a Luca Martini, la quale si legge a c. 76. del Vol. I. della Part

IV. delle Prose Fiorentiae. Ia questa let. tera egli mostra l'irragionevolezza di questo ricorso, per essersi creduto in tal satto più alla memoria di m. Paolo, il quale non mostrò mai gli originali, che a'testi de libri, da quali il Lasca gli aveva copiati, e che rigidamente s'era procedu-to contro di lui, come se questi Canti fossero stati Scrittura Sacra, o Testi di Legge, o Filosofia, o simili cose di conseguenza E questo scrive egli al Martini, che era appresso alla Corte, per impetrare dal Principe la grazia d'essere sentito. Ma questa causa, per le forti aderenze, fu, come volgarmente si dice, in pochi giorni strozzata, non v'essendo corse, che sole tre settimane dal primo atto, fino al giorno dell'enunciato deposito; e ciò io suppongo, perchè il detto Magistrato fra pochi giorni dovea terminare. Fu ventilata poi questa lite un anno intero, e fu sentenziato finalmente, doversi tagliare i Canti dell'Araldo, fatti stampare dal Lasca; ed in loro; luogo apporsi una nuova edizione, che fece fare detto m. Paolo suo fratello, da lui creduta la legittima e corretta; ed allora, è sino al tempo presente questa sentenza fu creduta giustissima, come si vede nelle Notizie degli Uomini illustri dell' Accademia Fiorentina a 170. dove parlandosi di questo m. Paolo, e del fatto adesso narrato, francamente si dice: » Chi riscontre-» rà l'edizione del Lasca con quella di

» Paolo dell'Ottonajo, vedrà che veramen-» te quella del detto Lasca è scorretta e » manchevole. « Ora chi crederebbe, che adesso, dopo lo spazio di 182. anni, che questa opinione è stata creduta per vera, io dovessi far palese al mondo l'ingiustizia di quella sentenza? Egli è dunque da sapersi, che io nell'accomodare, o piuttosto ritornare da morte a vita, i molti ed iu gran parte preziosi Codici mss. della nostra Riccardiana, già son presso a vent'anni (confortandomi a questa fatica il grand'amatore delle belle lettere l' Abate Gabbriello Riccardi, al presente Suddecano della nostra Metropolitana) io ritrovai in un fascio d'opere varie un esemplare de Canti Carnascialeschi, scritto a coloune, in foglio di carta ordinaria, ma d'un carattere veramente stranissimo. Io lo separai; e fattone un Codice da per se, nella maniera degli altri già accomodati, v'aggiunsi l'indice in fine, e con ciò ritrovai esservene trentuno di diversi autori, per anco non istampati; ma dell'Araldo un solo fra questi, il quale è il secondo Coro del Canto delle tre Parche. Era stato scritto questo esemplare da Giovanni di Francesco del Fede, che in ultimo ve ne pose l'attestato, il quale, poiché contiene una non dispregevole notizia, io riporterò qui colla medesima ortografia. » Romiti, Cavalieri er-» ranti, Notari, giuchatori di sassi. Que-» ste quattro chanzone le lasciai, che ren-

» de' 'l libro dove erano:, non z'ebi tem-» po che erano di cipriano chantere. » fatto buona parte da M. Batista araldo » di palazo, e da giovanni detto il gugio-» la riveditore, chopiato da me giovanni » di Francesco del Fede l'anno 1548. nel . » chastello di cintoja sendo in villa. laus » Deo ammen. « Da questa soscrizione si viene in chiaro, che la copia del Fede è tratta da un esemplare scritto in buona parte dall'Araldo; e che perciò i Canti suoi particolarmente saranno correttissimi. Così è per appunto; perciocchè questa copia, collazionata da me con tutta l'edizione del Lasca, toltane l'ortografia (difetto si vede proprio dell'istesso copista) è diversa in tanti luoghi, cd in akquanti sustanzialmeute; che se altra edizione se ne facesse, ell'acquisterebbe un notabile miglioramento. Ma qui non termina la causa della saccenteria di m. Paolo, o di chi lui aizzo all'ani. mosa impresa di ristampare come corretta e migliorati i Canti del suo fratello, e senza averne l'originale, e senza punto esaminare quelli già stampati dal Lasca. Io dico che è cosa curiosissima il fare il confronto d'ambedue queste edizioni, siccome ho fatt'io, con avanti il Codice Ric-cardiano, da niun di loro veduto. La sustanza è, che la maggior parte delle cose, mutate da m. Paolo, deono stare conforme 'il Lasca aveva fatto stampare; e dove sono manifesti crrori, o false mutazioni,

s'accordano perlopiù tutti e due a dire il medesimo; ed in quanto agli errori, l'istesso Lasca gli conobbe, essendosene protestato nella citata lettera al Martini. In quanto poi, che m. Paolo accrescesse di Canu la sua edizione, non è cosa di rimarco. non ve n'avendo aggiunto che uno, cioè quello degl'Indovini, con due canzonette a ballo, che in tal Raccolta non v'hanno niente che fare; ed all'incontro egli trala-aciò il Canto de'Diavoli, già fatto stampa-re dal Lasca. Oltracciò vinseri a c. 90. come dell'Araldo, il Canto de'Puttanieri, e a 96. quello della Pazzia; il primo de'qua-li è assolutamente del Giuggiola, ed il secondo di Sandro Preti, come apparisce dal Codice Riccardiano, e come per di tali autori gli aveva fatti stampare il Lasca a 144. e 277. Or vedasi, che bella edizione è mai quella dell'Ottonajo; mentre piuttosto ella fu una pretta scorrezione, ed un cattivo ustizio prestato al suo caro fratello dopo morte. Chi possiede adunque per avventura alcuna copia di questi Canti senza la predetta alterazione, ne tenga strettissimo conto; perchè essendo pochis-simi i volumi scampati da questo infortunio, sarà quasi impossibile il poterne ritrovare alcun'altra. La copia, collazionata da me, si ritrova presentemente nella Panciatichiana, la quale da'libri d'Alessandro Polliui passò nelle mani del Canonico Panciatichi, quivi sopra lodato; e tanto hasti di questa materia aver detto. In tali virtuosi esercizi, ed in continuamente comporre o in prosa o in versi, il nostro Lasca impiegò il tempo della sua assentazione dall'Accademia; in conversazione ancora de' suoi amici, tutti quanti letterati di reputazione, ed in città ed in campagna una gran parte allegramente passandone. Dai suoi poetici componimenti tutto ciò facilmente s'argomenta, essendovene molti, che con evidenza lo dimostrano.

Io credo altresì, che pochi anni dopo l'accennato tempo egli pensasse a fondare una nuova Accademia, quella cioè, che dipoi si domandò della Crusca, ad oggetto di gettare più stabili fondamenti per l'ampliazione e gloria della lingua Toscana, acciocche ella venisse un giorno a gareggiare colle più nobili lingue del mondo, ed in alcune parti a superarle, conforme è seguito ; e così deludere gli Aramei, i quali camminando all'indietro, e sull'ap-poggio di supposti e d'impostori Scrittori, tentavano di renderla famosa, col solo farla originare da un'antichissima sorgente. In fatti si trova, che la voce Cruscata (che adunanza di *Crusconi*, e Componimento e Discorso fatto in detta adunanza significa, come nell' Aunotazioni alle sue Rime a 325. è stato detto) era cominciata ad usare avanti al 1555, poichè il Lasca disse nel Sonetto 159. fatto da lui contr' Alfonso de'Pazzi, il quale in dett'anno morì:

Tu credi forse avermi sbigottito
Con queste goffe tue magre Cruscate?

e di poi, siccome voce di particolare si-gnificato, dal Cavalier Lionardo Salviati, snbitochè egli fu ammesso in questa nuova Accademia, fu posta per titolo al suo Paradosso, ivi in dette annotazioni citato. Che poi coloro di tale Adunanza o Brigata si domandassero Crusconi, ci vien fatto manifesto dalla testimonianza del medesimo Salviati; il quale appena entrato in essa (come nel sopraccitato Diario del Trito si legge) pensando di dare a quella il nome d'Accademia, nel primo discorso che egli fece, frall'altre cose da lui proposte, per darle forma e buon metodo, disse a' compagni, che noi (son parole riportate dal Trito) non più Crusconi ci facciamo chiamare, ma Accademia della Crusca. Ed ecco, che la vera origine di questa famosissima Accademia fu certamente intorno all'anno 1550. come dalle addotte notizie si deduce.

Dopo tutte queste cese, correndo l'anno 1566. ed essendo Consolo dell'Accademia Fiorentina il suo amicissimo Cavalier Salvisti, a cui pareva forse non esser riputazione di quel virtuoso congresso, che per capricciose gare stesse esentato da quella uno de suoi fondatori, consigliato ila Lasca a sottomettero al giudizio de Censori ri qualche suo componimento (che era una delle condizioni per rientrar nell'Accademia, secondo la riforma del di 6. di Giugno 1549) egli accettò il suo prudente consiglio; e date al Consore m. Gior Battista Adriani alcune sue Egloghe; e queste da lui approvate, fu a' di 6. di Maggio del detto anno 1566. alla sua Accademia restituito.

· Avanzandosi egli frattanto coll'età, non: rimetteva però punto del consueto vigoro: del suo vivacissimo spirito; ma co'suoi: studj continuamente esercitandolo, procurava di condurre alla perfezione il suo ideato proponimento, di stabilire cicè un ottimo piano e fondamento per l'immortalità della paterna favella; onde in avvenire ella non avesse, non solo a vacillaré e imbarbarire, ma si dovesse con maraviglioso splendore ampiamente dilatare, siccome in fatti è succeduto. Fatte adunque -varie conferenze co' suoi amici, o vogliamo dire Crusconi, su risoluto d'introdurre nella loro brigata il gran maestro della lingua Toscana, il già più volte mentovato Cavaliere Lionardo Salviati; il che segui verso la fine d'Ottobre del 1582, siccome io ragionevolmente congetturo; ancorchè non si trovi espresso questo tal anno, leggendosi solamente sul principio del Fram-mento L del Diario del Trito: » Alla finen d'Ottobre-con gran contento di tutti fu » ricevuto il Salviați nella lor piacevol bri-» gata: istimando, mediante si fatto ap-» poggio, dover la lor compagnia più re-» sistere a' fortunevoli colpi: « e di poi facendosi passaggio al di 25. di Gennajo, nel quale afferma, essere stato stabilito; dover la loro brigata prender forma d'Ao. cademia, e denominarsi della Crusca; il: che certamente segui nel dett'anno. Accadi de, a dir vero, primachè si venisse alla positiva risoluzione, qualche contrasto fra Bernardo Zanchini ed il Lasca; perchè avendo il Salviati proposta questa mutazione o fondazione, da farsi con tutte le regole e leggi, che a simili istituti si convengono', nè pareudo al Zauchioi d'essere egli e i compagni persone capaci, stante la loro grave età, da cimentarsi ad una così ardua impresa, disse liberamente il suo sentimento contr'a quanto aveva il medesimo Salviati proposto. Ma appena ehbe finito di parlare » che il Lasca ( son » parole del Trito) non potendo più star » cheto, a guisa di nobil cavallo, che stato " pur troppo alle mosse, in fine ode il " bramato segno, togliendo quasi di bocca » le parole agli altri, e in particolare al » Salviati, che di parlare aveva gran de-» siderio, brevemente, ma arditamente così " proruppe al parlare: Adunque chiame" remoi noi così deboli, freddi e canuti, nuche'i cuere non ci dea, come a molii

·. 3 2

» altri, di reggere un Accademia? Tern remci noi così privi d'autorità, che molti no compagni non siamo per trovare, che » secondino la nostre voglie in si giusto » desiderio? E ora che abbiamo il Cava-. » lier Salviati dalla nostra, crederai tu, » o Zanchino , che tanta timidità și debn ba avere, e sotto il peso gentile di si n gloriosa opera abbiamo a restare infran-» ti? Ah tu t'inganni, ne così credono » quest' altri miei compagni. Però rima-» nendo nel tuo gielo tu , noi dalla fiam-» ma scorti di sì gran luce , caldissima-» mente fonderemo, e manterremo que-« st Accademia. E così detto, essendosi » rizzato donde era a sedere, crollando la » testa, e inarcando le ciglia, volle par-» tirsi dagli altri compagni; ma ritenuto » da essi, e pregato a tornare al suo luo-» go, fu con più quiete cominciato a trat-» tare questo negozio; e il Deti, e tutti » gli altri per ordine, mostrando d'essere » della volontà del Salviati, e vedendosi 🗦 » esser solo il Zanchino, alla fine anch'egli ... » disse: » Io vi confortava a non far mun samento alcuno nelle nostre azioni, e » vi aveva palesate le mis ragioni; voi » non l'avete volute considerare, ma d'au-» torità volete che si faccia questa Acca-» demia, anch' io vengo con voi, e lis-» tamente quanto si faccia il Lasca me » ne compiaccio. Or se le dia principio. 🤝 Così vestati tutti d'accordo, la prima

n cosa che si fece, fu che di comun con-» sentimento si chiamassela loro, Accademia » della Crusca «. Ed ecco appunto sissato il giorno del suo glorioso nascimento. Lode adunque immortale al nostro Lasca, che coll'efficacia del suo dire, accompagnata dalla ragione, diede l'ultimo impulso, per venire all'effetto di sì grand'opera. Avuto ch'ebbe l'Accademia questo principio, fatte le leggi e gli statuti, creato in primo Arciconsolo Giovanbattista Deti, ed esso e gli altri Accademici presi i loro soprannomi, il Salviati, che si chiamò l'infarinato » considerando (seguita il Trito) » che quest'Accademia, essendo sul pigliar » piede, aveva bisogno di gagliardi fonda-» menti, pensò esser bene di maudare qual-» che cosa alla stampa. E perchè di già il mondo aveva vedute solo cose burlesche » dell'Accademia, credè che fosse bene, » che cose fatte in sul saldo si mettessero » in luce, che nou però fossero prive di » festevoli materie e allegre, acciocchè la » doppia natura dell' Accademia, cioè della » dottrina e della piacevolezza, apparisse \* manisesto. E elesse per ciò sare di com-» porre un Paradosso, mostrando che non » occorre che la storia sia vera, dovendo » bastare, ch'ell' abbia del verisimile; e » fecelo a uso di dialogo, del quale erano » gl'interlocutori il Deti e il Lasca, ec. « E dopo non molto, soggiugne dicendo:

» Quest'operetta all'universale su molto Lasca.

" grata, ma a molti sa di gran noja ca-" gione; perciocche hramando essi di man-... » tenersi quasi arbitri delle lettere in Fi-, " renze, dubitavano che non gli fosse tolta. » di mano, mentrechè meno lo pensavano. » l'imperió delle Toscans lettere. « E poich'egli ha riportate le censure degli avversari, soggiugne: » Ma questo non turbava » punto gli Accademici da' loro nubili eser-» cizi; perchè sapendo quali fossero i loro... » fini, cioè di dilettar giovando, di simili. » gracchiamenti si facevano beffe. Ma bez: » ne gli turbò e spaventò altri accidents. » fieri e inaspettati, ch'avvennero da poi, ». Perciocche la fortuna invidiosa, ch' ai » be' principj volentieri contrasta, rivol-» gendo i lividi occhi contra l'Accademia. » cercò di spiantarla, e torle ogni speran-» za di più conseguire cosa alcuna, to-» gliendole in pochissimo tempo due dei. » suoi principali sostegni, e togliendogli. » allora, quando più le erano di mestiero, » o di più gloria. E'l primiero fu l'infor-» nato (era questi il Zanchini) che in. » pochi giorni privo l'Accademia e Firen-» ze d'un uomo nobile, d'onorati costumia » e più che mezzanamente scienziato in » tutte le sorte di belle lettere, di gran, » memoria, e di fino giudizio. Ma non. » contenta la fortuna d'avere all' Accademia apportato tanto danno, come quel-» la che non comincia per poco, così nel » bene come nel male con maggior dans.

» no, e più universale privo l'Accademia, » Firenze, e tutti i letterati del grazios »-» simo Lasca, uomo, se tu riguardi i suoi "natali, di bassa condizione, ma se le » sue azioni, nobile e scienziato, percioc-» chè di tutte le cose parlava fondatamen-» te, ma nella poesia burlesca era il pri-» mo di quei tempi; e la principal sua » lode veniva dalla dolcezza, purità e pia-» cevolezza dello sule, il quale era si na-\* turale e sì puro, che da nessuno altro, \* se bene lo agguagliassi a quello del gran \* padre della burlesca Poesia, era sopra-» vanzato. E se così ne concetti e nelle " vivezse sosse stato felice, non è dubbio, » che l'avrebbe interamente arrivato. Lasocio buona quantità di Capitoli, molti sonetti e Madrigali, e certi, i quali, so per esser più lunghi degli altri, chia-» mansi Madrigalesse, e qualche Canzone, w pur tutte in istile piacevole. Ancora in » prosa, nella quale aveva non picciola » attitudine, lasciò qualche cosa, come » alcune Novelle non finitissime, e altre » cose. Nelle Commedie fu di qualche no-» me, e alla stampa se ne veggono alcu-» ne. Fu adunque di gran perdita all'Acw cademia, non solo per questo, ma per-» chè essendo stato Fondatore, apzi il prin-» cipele Fendatore, era di grandissimo so-» stegno, e per la sua sollecitudine, e per » la sua piacevolissima conversazione, 🛪 de in <del>lui prin</del>cipalissima. « E qui finisce

36 di parlare del Lasca il nobilissimo Trito. le cui parole, nel fatto della fondazione dell' Accademia della Crusca, e della morte ed elogio di questo grand' uomo, io ho voluto distesamente riportare, sì per essere esattissime e memorabili, e si per creder io di non poter rappresentare tutto questo in forma migliore e più elegante. Morì il Lasca a' 18. di Febbrajo del 1583. essendo d'età d'anni 79. mesi 10. e giorni 27. e il di 20. fu sepolto nella Chiesa di S. Pier maggiore nella sepoltura de' suoi antenati. Egli non ebbe moglie; ed essendo ancor morto l'anno antecedente, e posto nella medesima sepoltura il di 25. di Febbrajo, senza masculina successione, Girolamo suo fratello, il quale a lui lasciò 500. fiorini per suo testamento, rogato da ser Benedetto Maccanti sotto li q. di detto mese, ed anno mancati gli altri due fratelli antecedentemente, in lui terminò questo ramo de' Grazzini.

Fu il Lasca uomo di buona e gagliarda complessione, ben formato della persona, di volto all'apparenza alquanto severo,
di testa calva, e di barba crespa, come
dal suo ritratto apparisce. Ma di spirito
poi egli fu di sua natura tanto vivace,
pronto, bizzarro e faceto, che poehi si
possono a lui paragonare; ed avendolo
egli coltivato con un continuo studio, e
cella conversazione de' primi letterati del
suo tempo, lo rendò di quella perfezione

e pulitezza, che manifestano l'opere sue. Egli possedeva l'eloquenza in alto grado; onde scrisse copiosamente in prosa ed in versi; ma alla Poesia fu più inclinato, ed in ispezie alla giocosa, che il caratterizzò, secondo l'asserzione del Cavalier Salviati, pel principalissimo erede della Berniesca piacevolezza, e pel primo de' suoi tempi. per testimonianza del Trito, quivi poco sopra riserita. Nè è per questo, ch'e'non sapesse ben comporre in qualsivoglia altro stile, o sacro o morale, o grave e sostenuto. Nella Raccolta delle sue Rime, ve ne sono di tutte le sorti, sicchè ciascuno può ritrovarvene il saggio; ed è cosa certa, che molte di questa spezie o si sono affatto perdute, o non è riuscito per anco il ritrovarle; essendochè (per toccare alcuna cosa in particolare ) quell' Egloghe, per l'approvazione delle quali egli rientro nell' Accademia Fiorentina, e che essere dovevano un componimento singolare, comecchè fattogli esporre all' esame dall' intendentissimo di Poesia, e già più volte lodato Cavalier Salviati, non si sa sinora do-ve possano ritrovarsi; e Giovanni Cinelli attesta nella sua Storia ms. degli Scrittori Fiorentini, che a suo tempo v'era un intero volume dell' Egloghe del Lusca. Diceva egli ancora all'improvviso; e ciò si testifica da lui medesimo nella Madrigalessa XXIX. Ebbe in ambedue i suddetti generi di dire naturalezza singolare, espressioue essicace, e novità di pensieri; e scri-

vendo nella nostra lingua, oltr'all'averle dato pulimento e vaghezza, l'accrebbe assai di nuove frasi e maniere. Pertanto l'o. pere sue, siccome d'eccellente maestro, son collocate dagli Accademici della Crusos. nel Catalogo degli Autori, onde essi hauno tratto non pochi esempi, per correda-re il loro gran Vocabolario; e più n'averebbero potuti estrarre, se prima di compilarne l'ultima edizione, fosse venuta fuora la sua Raccolta di Rime, impercioechè non poche nuove voci avrebbero potuto apporvi, che non vi sono, siccome nell'annotazioni alle medesime succintamente è stato accennate. Un bellissimo e veridico elogio fece il Varchi allo stile del Lasca, in quel suo Madrigale, accennato nelle suddette Annotazioni a 345. della Par. I. allorchè egli disse:

Vostro leggiadro stil chiaro ne mostra Quanto dal ciel v' infonde Lo Dio, ch' in terra amò mia casta fronde. Per voi nostro volgar s' indora e inostra, Talchè di par col Greco e Latin giostra.

In genere di Poesia Toseana egli su inventore di due nuove spezie di metro; e ciò surono le Madrigalesse ed i Madrigaloni. Delle Madrigalesse, di già il Crescimbeni nel Vol. I. de' suoi Commentari intorno alla Storia della Volgar Poesia a 111. ne attribuisce al Lasca l'invenzione. Ma che poi parimente a lui si debba attribuire quella de Madrigaloni, nessuno per
anco non n'ha parlato; forse per non
essere stati veduti da nessuno, comecchi
son pochissimi, non essendosene trovati
che quattro soli, che portino in fronte
questo titolo. Questi sono una composizione, che, rispetto alla sua lunghezza, pare
che sia di mezzo fra i Madrigali e Madrigalesse: Si deono in ultimo avvertire quei
leggitori, i quali non sono pratichissimi della Fiorentina favella, a non voler maravigliarsi, quaudo per avventura s'abbatteranno a trovare fra le sue Rime qualche
idiotismo, o altro irregolar modo di parlare; perchè questi, siccome grazie o
vezzi di nostra lingua, non deono in verun patto riputarsi dispregiabili.

Essendosi parlato fin qui delle qualità del corpo e dello spirito del Lasca, resterebbe da dirsi alcana cosa del suo costume, per quello risguarda la religione, nella quale egli uacque e morì. Ma io volendo ormai por termine a questa Steria, e non avendo ritrovato molte notizie in questo particolare, dirò solo, che il Lasca, per quanto si deduce da suoi componimenti e sacri e morali, fu nomo d'onesti e cattolici costumi, e dedito molto alla cristiana pietà. Egli era arriviato ad alcune Compagnie o Confraternite secolaresche (che sono admanze d'uomini, i quali spesso convengono insieme a praticare spi-

1736. in 4. che, toltane la Gelosia e la Spiritata, l'altre quattro Commedie del Lasea erano in versi; essendo in verità tutte quante in prosa, eccettuatine gl'In-termedj. Del preglo di queste Commedie Filippo Valori, a 16. de Termini di mezvo rilievo e d'intera dottrina, asserisce vhe v del Lasca se ne leggono alcune de # pari di Terenzio «; e Udeno Nisieli a 220. del Vol. 3. de Progincasmi Poctigi non dubita d'affermare, che questo nostre Comico merita lode, perchè » nella Gelo-» sia, commedia, introdusse per Inter-» medj o per Cori, Satiri, Streghe, Fol-» letti e Sogui; le quali imitazioni, ben-» chè estrinseche, non cedono ai Cori » d'Aristofane, anzi gli sopravanzano di » povità e di varietà. « 4. Lettere IX. non comprese quelle. che son poste avanti la Raccolta delle sue Aime. Due a m. Benedetto Varchi, e una a Luca Martini, già data fuori da Anto-nio Bulifone nel Vol. I. della sua Raccolta di Lettere memorabili a 1/12 e tutte e tre ultimamente stampate nel Vol. I. della Par. IV. delle Prose Fiorentine a 73. e seg., e sei sono l'infrascritte Dedicatorie; cioè dell'Opere burlesche del Berni e d'altri, a m. L'orenzo Scala; de' Sonetti del Burchiello e d'akri', a m. Curzio Fregipami; de' Canti Carnascialeschi, a Don Fran-

cesco de' Medici, Principe di Firenze;

diana, stampata in Roma dal Bernabè

5. Rime diverse Vol. II. impresse in Firenze nel 1741., la maggior parte non più stampate; l'altre, che sono state date fuori in varie Raccolte, quivi sono corrette ed illustrate di Prefazione e d'Annota-

## L' Opere perdute sono:

1. Novelle XIX.

2. Egloghe Volumi I., ed altre Rime e Prose.

In questo luogo io giudico dovere aggiuguere le tre seguenti notizie, siccome di cose spettanti a questo Autore.

Il suo Capitole in lede della Salsiccia ebbe la sorte d'essere leggiadrissimamente commentato da un Accademico della Crusca, che postosi un finto nome, intitolò quel suo Commento: Lezione di Maestro Niccodemo dalla Pietra al Migliajo sopra il Capitolo della Salsiccia del Lasca. All' Arciconsolo della Crusca. In Firenze per Domenico e Francesco Manzani 1589. in 8. l'Arciconsolo era Pierfrancesco Cambi, e gliele dedica lo Stampatore.

latosi sotto il nome d'Ormanuozzo Rigogoli, intitola il seguente suo Dialogo,
di cui quivi sopra è stato parlato, Il Lasca, Dialogo. Cruscata ovver Puradosso
d'Ormannozzo Rigogoli, rivisifi e ampliato da Panico Granacci, Cittadini di Firenze e Accademici della prusca. Nel
quale si mostra, che non piporta, che
la Storia sia vera, e quistionasi per inci-

45. denza alcuna cosa contra la Pvesià. In Firenze per Domenico Manzani 1584. in 8.

Il Crescimbeni nella Storia della Volgar Poesia disse, che la Lezione ovvero Cicalamento di maestro Bartolino dal Canto de'Bischeri sopra il Sonetto del Berni. Passere e Beccafichi magri arrostor

era del Lasca; ma poi si ridisse nel Vol. 5. a 39. dicendo che aveva certa notizia, essere o di Gio. Maria Cecchi, o di Bastiano de Rossi, e che inclinava più a crederlo di questo secondo.

## Parlano onorevolmente del Lasca

Il Cavaliere Lionardo Salviati negli

Avvertimenti della Lingua Vol. I. Lib. II. Cap. XII. a 105. (di questa edizione 203.) e a 199. del secondo infarinato. Il Conte Piero de' Bardi nell' Accade-

mia della Crusca, detto il Trito, nel suo Diario ms. Michele Poccianti nel Catalogo degli

Scrittori Fiorentini, a 20. Filippo Valori ne' Termini di mezzo

rilievo, e d'intera dottrina, a 16.

Paolo Mini nel Discorso della Nobiltà di Firenze, a 105.

Antonfrancesco Doni nella Parte L de' Marmi, a 166.

Orazio Lombardelli ne' Fonti Toscani a 80.

76

udeno Nitieli, cice Benedatto Fioretti, ne Proginasmi Poetici, Vol. II. Prog. 295 # a 75., e Vol. III. Prog. 45. a 120. Francesco Ridolfi nel Comento del Pataffio di ser Brunetto Latini ms.

Le Notisie Letterarie ed Istoriche intorno agli Uomini illustri dell'Accademia Fiorentina, a xviii. a 8. e a 170.

Giovanni Cinelli nella Storia degli Scrittori Fiorentini ms., e nella Scanzia quarta a 70. Gio. Mario Crescimbeni ne' Commen-

tarj intorno alla ana Storia della Volgar Poesia, Vol. I., a 111. 173. e 314, e nel . Vol. II. Par. II. a 252.

Giovambattista Casutti nelle Memorie dell'Impruneta, Par. I. a 162. 168. e Par.

II. a 22.

Antommaria Salvini nelle Note alla
Fiera e alla Tancia del Buonarruoti.

Il Canonico Salvino Salvini ne Fasti.

Consolari in più luoghi.

Il Dottor Giuseppe Bianchini nel Trattato della Satira Italiana a 9. e a 39. Paolo Minucci, ed io nelle Note al Malmantile Racquistato, nell'edizione del

Malmantile Racquistato, nell'edizione del 2731. in più luoghi. Monsignor Giusto Fontanini, Arcivescovo d'Ancira, nell'Eloquenza Italiana

dell' edizione di Roma del 1736., a 405. 440. 537. 538. 539. II Dottor Gio. Andrea Barotti nelle Annotazioni a Bertoldo, Bertoldino e Caemenno in più luoghi.

Domenico Maria Manni nel Trattato

De Florentinis inventis, a 80. e 92.

M. Laura Pieri Fiorentina nella settima Stanza del primo de' suoi quattro Can-

i della Guerra di Siena.

Poeti che hanno mandato de lara

Componimenti al Lasca.

- Monsigner Gie. Girolamo Ressi,

Veccevo di Pavia.

M. Benedetto Varchi.
Lorenzo Scala.
Niccolò Martelli.
Bernardo Canigiani.

Alfonso de' Pazzi.
Girolamo Amelonghi, detto il Gobbo
da Pisa.
Tullia d' Aragona.

Tulha d' Aragons.

M. Laura Battiferra negli Ammanmati.

E questo è quanto m'occorre dire del famosissimo Lasca.

Giacche l'erudito Serittore di questa VIta non ebbe notisia delle varie edizioni dell'Opere che del nostro Lasca si :
kanno, e perche ancora alcune di esso Opere erano tuttavia inedite, allorche la

medesima fu compilata; stimo perciò con-

. 48 vanevole di tesserne, qui brevamente il catalogo, di quelle almeno che sono a mia notizia pervenute, lusingandomi di fare con ciò cosa grata agli Amatori di questi studi.

### Opere in prosa.

I. La Seconda Cena, ove si raccontano dieci bellissime e piacevolissime Novelle, non mai più stampate. In Stambul. Dell' Egira 122. Appresso Ibrahim Achmet stampatore del Divano ec. in 8.

Questa edizione si crede fatta in Firenze circa al 1750. ed è assai corretta, e la prima che di queste Novelle fosse satta; onde non è da trascurarsi, benchè esse sieno comprese anche nelle seguenti

edizioni.

Il La medesima. Ivi come sopra in 8. E una ristampa dell'edizione suddetta, ma meno pregevole per ogni riguardo, e specialmente per esser molto scorretta. Essa è facile a distinguersi dalla vera contenendo pag. 228. laddove la prima è di

sole pag. 220.
III. La Prima, e la Seconda Cena; Novelle, alle quali si aggiunge una Novella della Terza Cena, che unitamente colla Prima ora per la prima volta si dà alla luce, colla Vita dell'Autore, e con la Dichiarazione delle voci più difficili. Lon-dra » ma Parigi » appresso G. Nourse x756. in 8. 

Edizione originale assai bella ed accurata, la quale è in oggi divenuta rara. Può collocarsi fra quello de Libri che fanno testo di lingua, poiche fu fatta steriormente all'ultima edizione del Vo. cabolario, in cui i Compilatori non potes rono citare che i testi a penna. L'Editore, nella dedicatoria al Sig. Giacomo Dawkins cavaliere Inglese, si sottoscrive colle lestere iniziali F. N. B. P. R., delle quali mon saprei il significato. Il Lasca scrisse XXX. Novelle, divise in tre parti, da esso denominate Cene, delle quali XXI. vono comprese in questa edizione e nelle seguenti, e l'altre IX., che sono il seguito della terza Cena, si credono smarvite, con danno della nostra lingua, per essere delle migliori che si abbiano, sì riguardo alla bizzarria e giocondità del-T invenzione, come in rapporto allo stile e purità di favella, con cui sono distese.

IV. Le medesime ec. Ivi come sopra ĭn 8.

Questa è una ristampa dell'edizione suddetta, che sembra fatta in Italia, e secondo alcuni precisamente in Lucca, pochi anni dopo quella del 1756., la quale t ad essa molto somigliante, contenendo ancora il medesimo numero di pagine; Ealche potrebbe facilmente ingaznar coloro che in queste cose si contentano di fermarsi alla prima apparenza senza pescar Lasea.

più bitre." Quanto però la presente sta diverta in bantà, e correzione dalla prima; sarà agevole il rilevarlo da chi voglit farne in setto o in parte un esatto confronto, come ho fatto io per assicurarmene esattamente. Perche poi quelli che non hanno ambedue le dette edizioni, possano distinguere facilmente qual sia la buone dalla difettosa, ho ereduto opportuno di accennarne le différenze più rimarchevoli. Oltreche la prima e per la carta, e per t ëuratteri si manifestà subito per edizione altramontana, ogni pagina della medesima è composta di 28. righe, e quelle della copia di righe 27. La materia però che in oiascuna di esse pagine si contiene, è dietribuita in modo, che quella che occupa le 27. righe della prima, si contiene appunto nelle 28. della seconda; lo che avviene per essere il carattere di quest'ultima un poor più picciolo di quello dell'originale. Parimente la Dichiarazione de Vocaboli del Tedizione originale abbraccia soltanto cinque curte, e quella della contraffazione sei. Inoltre si scorgono in quest'ultima molsi massicci errori di stampa, che non sono nella prima, i quali mi sembra inte zile di qui tiportare, bastando gli accens nati due rimarchevoli contrassegni per l'age

V. La medesime. Leida » ma Firenze » per G. Van-der-Bet 1790. in 8.

getto accuale.

B una servito ristampo della prima edizione del 1756., la quale ritiene la mecchia ortografia ed interpunzione; cose che recano molto fastidio ni leggitori. Enoltre ciascune potra ocularmente ossergare quanto sia essu veramente ignobile si riguardo alla carta, che ai caratteri. Quattro delle predette Novelle furo no interite de Girolamo Zanetti nel tar-

20 volume del Novelliero Italiano de esso compilato, ed impresso in Venezia, pel Pasquali nel 1754 in IV. Tomi in 8.

VI. La Gelosia, Commedia recitatasi in Firenze pubblicamente il Carnovale del l'anno 1550, Firenze in casa de Giunti 1551. in 8.

Edizione originale rara, e citata dalla Crusca. È scritta in prosa, come lo sono cutte le altre di questo Autore, aping gl'intermedi in versi.

VII. La medesima puovamente ristami

VII. La medesima nuovamente ristami pata, ed lagginntovi gl'Intermedj. Ivi pei Giunti 1568, in 6. È una ristampa della suddetta, con

qualche piccola variazione in fine; ed e veramente scorretta. Tuttavolta è da tenersi care per aver gl' Intermedi in versi, affatto diversi dai surriferiti, essendo i primi di argomento piacevole, e questi di petro per accomodarli all'uso notturno.

VIII. La Soiritata. Commedia. reci-

VIII. La Spiritata, Commedia, recitatasi in Bologua, e in Firenze al Ipasto del magnifico Signore Bernardetto de' Medici, il Carnovale dell'anno 1560. Ivi appresso i Giunti 1561. in 8.

Edizione rara, e parimente citata dalla Crusca.

Sarei molto inclinato a considerare la presente, come l'edizione originale di que sta Commedia, giacche non mi è mai avvenuto di aver sott occhio, nè citata in verun luogo quella pur di Firenze del 1600, che si accenna nella Biblioteca Italiana dell' Haym accresciuta dal Giandonati.

IX. La medesima. Venezia per Francesco Rampazzetto 1561. in 12.

Semplice ristampa dell'edizione suddetta.

Al N.º 2919. della Pinelliana se ne cita un' edizione di Firenze del 1568. ma viò è un evidente sbaglio, dovendosi dire 1561.

X. Commedie, cioè la Gelosia, la Spiritata, la Strega, la Sibilla, la Pinzochera, i Parentadi. Parte non più stampate, nè recitate. Venezia per Bernardo Giunti, e Fratelli 1582. in 8.

Edizione similmente citata dalla Crusca, nella quale le due suddette Commedie
della Gelosia, e della Spiritata furono
in varj luoghi mutilate. Ciascuna di queste sei Commedie ha il suo particolar frontespizio, e comincia con nuova segnatura
e numerazione di carte.

renze » ma Venezia » 1750 in 8. gr. È inserita nel Tomo IV. del Teatro Comico Fiorentino, che si pubblicò in Ven nezia per opera del dottor Gio. Carlo Frighetti.

#### OPERE IN VERSI.

XII. La Guerra de' Mostri; al Padre Stradino. Firenze per Domenico Manzani 1584. in 4.

Edizione assai rara, e forse l'originale di questo Poemetto, la quale è citata dalla Crusca.

XIII. La medesima insieme alla Nanea, ed alla Gigantea ec. Ivi appresso Antonio Guiducci 1612. in 12.

Edizione parimente citata dalla Crusca. Il Poemetto della Gigantea è opera del Ferabosco, cioè di Girolamo Amelonghi, o secondo altri, di Benedetto Arrighi.

XIV. La Nanea di M. S. A. F. Firenze 1548. in . . . . .

Questa è per avventura la prima edizione, ed in caso che esista, deve essere di gran rarità.

XV. La medesima insieme alla Gigantea suddetta. Ivi 1566. in 4.

Edisione assai rara, e sconosciuta e molti Bibliografi.

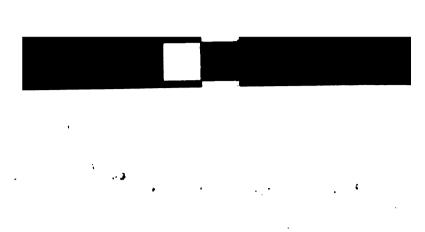

.

Altre Rime di questo Autore di vario genere reggonsi sparse in varie raocolte, come in quella de Canti Carnascialeschi, delle Poesie burlesche del Berni e d'altri ec. La Canzone in lode della Salsiccia cul Comento del Grappa, stampata in Mantova nel 1545., e puscia in Rirenze pei Manzani nel 1589, sempre in 8.. non I ho qui riportata, perchè io pure sono persuaso, come alcuni altri Bibliografi, che essa appartenga più probabilmento al Bi-senzuola che al Lasca.

freno alla entica Imperio dell'invitta popalu di Marte. a i Gelli erano. custaditi e retti allura da Francesco primo, serenissimo Re di Francia; quendo della gene-rosa e bellissima città di Firenze, là nel-Pultimo di Gennojo, un giorno di festa dopo desinare si trovarono in casa una non meno valorosa e nobile, che ricca e 🖟 bella donna vedova, quattro giovani dei rprimi e più gentili della terra, per passar tempo, e trattenersi con un suo carnal fratello, che per lettere e per cortesia aveva puchi pari, non solo in Rirenze, ma in tutta Toscana; perciocche, oltre l'altre · sue virtù, era musico perfetto, e una oamera teneva fornita di canzonieri scelti, e d'ogni sorte di strumenti lodevoli, sap-. piendo tutti que giovani , chi più e chi meno, cantare e sonare. Ora mentre che essi e colle voci, e co suoni attendevano a darse piacere, si chiuse il tempo, e co-· minció per sorte a mettere una neve si folta, che in poco di ora alzò per tutto in braccio sommesso; di maniera che i : giovani ciò veggendo , lasciato il sonare Le il cantere, di camera si uscirono, e in · un bellissimo cortile venuti, si diero a trastullarse colla neve. La quel cosa senten-🛂 do la padrona di casa, la guale era avve-· vicvole e manierosa, le cadde nell'animo di · fare at fratello e a gli altri giovani un as-· valto placevole; e prostamente chiamò quat-. The gloveni cloppe, clue sue figlieure, and

tun nipole, e' una sus vicina, tutt e quebtro maritule : che per varie. cagioni, e per diversi rispetti si trovavano allora in casa ecco; nobili e belle tutte, leggiadre e graziose a maraviglia. Le figliastre avevano i mariti loto, per negozi della mercatura, uno a Roma e l'altro a Vinegia; quel della nipote era in ufizio, e quel della vicina in villa; e disse: Io ko pensato, fanciulle mie care, che noi spacciatamente ce ne andiamo in sul tetto, e fasciamo in un tratte, con tutte le fantesce insieme, un numero grandissimo di pulle di neve, e di-poi alle finestre della corte ce ne andiamo, e faeciamo con esse a que giovani, che tra loro combattono, una guerra terribile. Essi si vorranno rivolgere e risponderci; ma sendo di sotto, ne tuccheranno tante, che per una volta si troveranno malconci. Piacque il parlar suo a tutte quante, si che di fatto si misero in assetto, e colle fanti andatesene in sul terrazzo, e indi sopra il tetto, con prestezza grandissima tre vassoi, e due gran puniere empierono di ben satte e sode pallo, e chetamente ne 🕏 vennero alle finestre; che rispendevano so-· pra il cortile, dove i giovani mal governi "tra loro combattevano ancora; e posato a vie d'ogni finèstra il suo vassojo o la sua paniera; si affaociarono a un tratto suctrcinte e sbracciate, e cominciarono di qua 🔭 di là a trarre confusamente a giovani , ··· \$ quali quanto meno «e·lo aepettevano,

68 tanto più paras loro il caso strano e ma raviglioso. E. colti all' improvviso ... in quel subito, alzando il capo in su, non sappiendo risolverse, stavano fermi e, guardavano; sicohe di buone pallute toccarono nelle tempie, e nel viso, per lo petto e per tuttala persona. Pur poi veggendo, che le donne facevano daddovero, gridando e ridendo si rivolsero, e cominciarono insieme una scaramuccia la più sollazzevole del mondo; ma i giovani ne andavano col peggio, per- . chè nel chinarse erano colti sconciamen. te, e nello schifare una palla, l'altra gli veniva a investire, e spesse volte avvenne, che alcuni di loro, sdrucciolando, cuddero; onde otto o diece pallate toccavano a un tratto; di che le donne facevano maravigliosa festa, e per un terzo d'ora, quanto bastò loro la neve, ebbero un piacere in-. comparabile. E di fatto, quella mancata, serrate le finestre, se ne andarono a scaldarse e.a mutarse, lasciando i giovani nel-la corte a grido, tutti quanti imbrodolati. e molli. I giovani veggendo sparite le donne, e le finestre serrate, subito, lasciata la impresa, se ne cornarono in camera. dove trovato acceso un buon fuoco, chi attese a rasoiugarse, chi a farse scalzare, chi se ne entro nel letto; e furonvi di quelli, che si ebbero a mutare per infino alla camicia. Ma poi che essi furono ra-

sciutti e riscaldati, non si potendo dar pace dello essere stati dalle donne così

malconci, pensarono di vendicarsene, e di concordia- tornatisene chetamente nelv cortile, s'empierono tutti le mani e il sono di neve; e credendosi trovar le donne sprovvedute intorno al fuoco, s' avviarono pian piano per assaltarle, e fare le loro vendette; ma nel salir la scala, non poterono tanto celarse, che da quelle non fussero e sentiti, e veduti; si che corse in uno stante, serrarono l'uscio della sala, onde i giovani rimasti scherniti, se ne ritornarono in camera; e perchè egli era già restato di nevicare, ragionavano di andare in qualche lato a spasso; e mentre che tra loro si disputava del luogo, cominciò per sorte, come spesse volte veggiamo che la nece si converte in acqua, a piovere rovinosamente, di modo che si risolverono di starse quivi per la sera, e fatto portar de' lumi, perche di già s'era rabbujato, e raccendere il fuoco, si dierono a cantare certi madrigali a cinque voci di Verdelotto e d'Arcadelte. Le donne, poiche elle ebbero scampato la mala ventura, attendendosi a scaldare, si ridevano di coloro, e nel ragionare insieme di cose piacevoli e allegre, udirono per ventura i giovani cantare, ma non discernevano altro, cha un poco di armonia; onde desiderose d'intender le parole, e massimamente alcune di loro, che se ne intendevano e se ne dilettavano, deliberarono per consentimento di tutte, e d'accordo, che i giovani si

chippassaro; perciosolà-tutti quanti, o per parentado o per, vicinansa o per amicisia. erano demesticamente soliti praticare ins sieme. E così la padrona su fatta messeggiera; la qual cosa i giovani accettarono. più che volentieri, e colla donna prestamente ne veunero contentissimi in sala, dave dalle altre danne surono onoratamen. te, a con grandissima allegrazza e onestà ricevuli. E poi che essi ebbero cantati sei ed etta madrigali, con saddisfacimenta e piacere non piccolo di tutta la brigata. si misere, a sedere al fuoco, dove un di. que giovani avendo arrecato di camera un. Cento Novelle, e tenendolo così sotto, il braccio, fu domandato da una di quella donne, che libro egli fusse: alla quale codui rispose, essere il più bello ed il più utila cho fusse mai stato composto. Questa . disse, sono le favole di messer Giovanni Bocoaccia, anzi di San Giovanni Bocca. doro. Libene, rispose un'altra di loro, Sann to mi piacque, e sogghignò. E perche il giovane aveva bella voce e buona grazia. nolcleggero, fu d'intorno pregato, che qualoung ne volesse dire a sua scelta; ma egli, ricusando, voleva che altri leggessa ntima i quando un'altra delle donne 👡 riz pigliando le parole, disse che torre si dos vetse una giornata, a ciascuno leggendo le sua, etteso che essi erano diece, verzabbe a fornirse, ehe a ognuno toccherebs 43 45 . . .

be-la-sus voltar Piacque assai. 🍇 propo-. ue di costei, e così mentre che seconten, deva delle giornate, che chi voleva la quin-. ta, chi la terza, oltri la sesta, altri la quarta, e chi la settima, venne voglia. alla donne principale di mettere ed effetto un pensiero, cho allora allora le era venute nella funtasia; o senza dito altra levalasi dal fuoco, se ne andò in cameras. e fattosi chiamare il servitore di easa e il famiglio, intpose loro ordinatumente quel tento, che ella voleva che essi facassero; e tornatesene al suo luogo, là dove ancera tra la compugnia della giornata ei disputava, con bella maniera, e tutta festevole così prese a dire: Poichè la neces. sità, più che il vostro senno, o il nostro evvedimento, valorosi giovani, e voi leggian' dre fanciulle, ci ha qui insieme per la non pensata a rugionare stasera intorno a questo fuoco condotti, io sono forzata chiedervi e pregarvi, che mi facciate una grasia, voi uomini, dico, perciocche la mie denne, tanta fidanza ko nella benigni, tà e nella cortesia loro, so che non mancheranno di fare quel tanto che mi piace. rà. Per la qual cosa, i giovani promettem do tutti, e giurando di fare ogni cosa che per loro si potesse, e che le ternasse con odo, ella seguisando, disse: Voi udite some non par piove; anzi diluvia il cielo; e però la grazia, che far mi dovete, sarà che sensa partirvi di qui altrimenti, vide-

gniate questa sera di conar meco domesticamente, e col mio fratello, e amicissimo vostro insieme. Intanto la pioggia doverà fermarse; e quando bene ella seguitasse, giù a terreno sond tante camere fornite, che molti più che voi non sete, vi alloggerebbero agiatamente; ma intanto che l'ora ne venga del cenare, ho io pen--sato, quando vi piaccia, come passare allegramente il tempo; e questo sarà, non leggendo le favole scritte del Boocaccio, ancora che ne più belle ne più gioconde ne più sentenziose se ne possano ritrovare; ma trovandone e dicendone da noi seguiti ognuno la sua; le quali, se non saranno nè tanto belle, nè tanto buone, non satanno ne anche, ne tanto viste ne tanto udite, e per la novità e varietà, ne doveranno porgere, per una volta, con qualche utilità non poco piacere e contenso; sendo tra noi delle persone ingegnose, sofistiche, astratte e capricciose. E voi, giovani, avete tutti buone lettere d'umanità, siete pratici coi poeti, non solamente Latini o Toscani, ma Greci altrest, da non dover mancarvi invenzione, o materia di dire. E le mie donne ancora s'ingegneranno di farse onore; e per dirne la verità, noi semo ora per carnevole, nel qual tempo è lecito ai religiosi di rallegrarsi, e i frati tra loro fanno al pallone, recitano commedie, e travestiti suonano, ballano e

entano, e alle monache aneora non si disdice nel rappresentare le feste, questi giorni vestirsi da uomini, colle betrette di velluto in testa, colle calze chiuse in gamha, e colla spada al fianco. Perche dunque a noi sarà sconvenevole o disonesto il darci piacere novellando? chi ce ne dirà male con verità? chi ce ne potrà con regione riprendere? Stasera è giovedì, e come voi sapete, non quest'altro che verrà, ma quell'altro dipoi, è Berlingaccio; e però voglio, e chieggiovi di grazia, che questi altri due giovedi sera vegnenti, vi degniate di venire a cenare similmente con mio fratello e meco; perciocchè stasera, non avendo tempo a pensare, le nostre favole saranno piccole, ma quest' altre due sere, avendo una settimana di tempo, mi parrebbe che nell'una si dovessero dir mezzane, e nell'altra, che sarà la sera di Berlingaccio, grandi; e così ciascuno di noi dicendone una piccola, una mezzana e una grande, farà di se prova nelle tre guise; oltre che il numero ternario è tra gli altri perfettissimo, richiedendo in se principio, mezzo e fine. Quanto il parlare della donna piacesse agli uomini parimente o alle giovani donne, non che scriverlo a pieno, non si potrebbe pure immaginare in parte; e ne fecero manifesto segno le parole, gli atti e i gesti di tutti quanti, che non pareva, che per la letizia e per la Lasca.

gioja capessero in ioro stessi; leondo la donna seguitò così dicendo: Egli mi pa re di necessità, che autte le cose, che si. pigliano a fara, si facciano con qualche or-. dine, a fine che lo effetto ne seguiti per quello che elle son fatte; e per questo mi, parrebbe, quando a voi paresse, che noi, oi reggessimo non con Re q con Raipa. ma che ci gavernassimo a guisa di hepubblica; e mi parrebbe ancora, piacendo non; dimeno a voi tutti quanti, che nello estare o prima, o poi al novellare, che la sor se e la fortuna la disponesse, e che si tepliessero tre borse, e che nell'una fussero scritti in polize i nomi vostri, e nell'altra quelli di noi donne, e che nella terza dua polize sussero salamente, una dicesse uo: mini, e una donne, e che di questa ultima il primo tratto se ne traesse una; e che di quel genere, che ella fusse, si cavasse poi o della borsa degli uomini, o di quella delle donne, e così si seguitasse, or dell'una or dell'altra traendo, per infino all'ultimo: e di mano in mano a chi soccasse, si acconciasse al fuoco per ordine a sedere, e al primo che esce o donna, od uomo, cosi per questa sera (1) ... . . . . . . . . . . re, e guardare come

<sup>(1)</sup> Manca il restanie, cioè una carta intiera nell'originale, iudi ripiglia la pagina susseguente come siegue.

la stessa vita, o più. Ma lasciando oggimai questo ragionamento, prima che al nonellare di questa sera si dia principio, mi rivolgo a te, Dio ottimo e grandissimo, che solo tutto sai, e tutto puoi, priegandoti divotamente e di cuore, che per tua infinita bontà e elemenza mi conceda, e a tutti questi altri, che dopo me diranno, tento del tuo ajuto e della tua grazia, che

tento del tuo ejuto e della tua grazia, che la mia lingua e la loro non dica costa niena, se non a tua lode, e a nostra conselazione. E così venendo alla mia favola, le quale, per dare animo a tutti voi, e mostravi come festevoli e gioconde si debitono raccontare, sarà più tosto che no elquanto lascivetta e allegra; e seguitò di-

cendo.

.

.

•

*j•* 

## PRIMA CENA.

## NOVELLA PRIMA.

Salvestro Bisdomini, credendosi portare al Maestro l'orina della moglie ammalata, gli porta quella della fante sana, e per commessione del medico, usando seco il matrimonio, guarisce; a alla serva, che bisogno ne aveva, dà marito.

Non sono però molti anni passati, che in Firenze fu un valentissimo uomo medi co, che si chiamò maestro Mingo, il quele già sendo vecchio, e dalle gotte tormetato, si stava in casa, e per suo passatempo scriveva, a utilità delle persone, qualche volta alcune ricette. Ora accadde, che a un suo compare, chiamato Salvestro Bisdomini, si ammalò la moglie; on-

PRINT CENA. de colui avendo, molti medici provato, e niuno avendone ne saputo ne potuto, non che guarire, concecere pure la infermità di colei, se ne andò finalmente al suo maestro Mingo, e gli contò della moglie tutta la malattia; e di più gli disse, co-me tutti i medici, che l'avevano veduta; ne avevano fatta mala giustificanza; perlochè il Maestro dolente disse al compate, che molto gliene incresceva, e che avesne pacienza; perchè il dolore della morte delle mogli era come le percosse del gomito, che benche elle dolgano forte, passano via spacciatamente, e che non si sbigottisse, che non gliene era per mancare. Ma Salvestro, come colui che fuor di modo amava, e cara teneva la donna, lo pregava pure, che le desse e ordinasse quelche rimedio. Il medico rispondendo diceva: Se io potessi pure venire a veder-la, qualche riparo le faremmo noi; nondimeno arrecemi domattina il segno; e se io vedrò di poterle giovare, non mancherò dell'obbligo mio: e fattosi raccontare appunto, e informatosi meglio della malattia di colei, gli disse che quella orina serbase, e arrecassegli, che dalle diece ore in la fusse fatta dalla donna, sendo allora là all'ultimo di Gennajo; della qual com molto ringraziato il Maestro, si parti conlento Salvestro, e tornossene a casa, e la sera medesima, poich'egli ebbe cenato, disse alla moglie, come il segno di lei voleva

73 CENA PRIMA. per non aver del romore, o forse qualche picchiata, mettervi dentro la sua; ed avendone voglia, pisciandovi, empiè mezzo quell'orinale: nè stette guari, che Salvestro venne, e domandolle l'orina; ed ella come avete inteso, in cambio di quella della moglie inferma, la sua gli porse dentro l'orinale. Colui non pensando altro, sotto il mantello messoselo, ne andò volando al medico suo compare, il quale veggendo il segno, maraviglioso e ammirato ne rimase, a Salvestro dicendo: Costei non mi pare che abbia male alcuno. Colui diceva pure: Così noll'avess' ella; la meschina non si muove di letto. Il medico non veggendo in quella orina segno alcuno di malattia, al compare rivoltosi, disse, allegando certe sue ragioni e autorità di Avicenna, che l'altra mattina voleva rivedere il segno; e così restati, se ne andò Salvestro alle sue faccende, lasciato il maestro di non poca maraviglia pieno. La sera intanto ne venne, e Salvestro tornato a casa, e cenato, alla serva mede-sima ordinato il tutto, diede la cura, e andussene a dormire. Ma poi, scoccato l'oriuolo, e venuto il tempo, e colei chiesto da orinare, e la Sandra, riposto avendola, si ritornò a dormire; e a buon' ora risentitasi, fra se stessa pensando, l'entrò paura addosso, dubitando che il padrone nel portare l'orina della moglie ammalata, ella non fossa dal medico conosciu-

MOVELLA Z. ta; e si pentiva forte di averla il primo tratto acambiata; temendo poi che Salvestro adiratosi, non le facesse confessare il cacio, onde poi la cacciasse via, o le desse qualche buona tentennata: sicchè riso-Intagi prese per miglior partito di gittar via quella, e di ripisciarvi un'altra volta: e levatasi prestamente, come disegnato ave-va, così fece. Ella era di Casentino, e come voi sapete, ne' ventidue anni; bassa, ma grossa della persona, e compres-sa e alquanto brunetta; le carni aveva fresche e sode, ma nel viso colorita e accesa; gli occhi erano grossi, e piuttosto che no lagrimosi e in fuora, di maniera che pareva, che schizzar le volessero dalla testa, e che gittassero fuoco; uno scorzone da macinare a raccolta, e un cavallotto, vi so dire, da cavare altrui d'ogni fango. Così venutane l'ora, e Salvestro avendo chiesto, e da lei avuto l'orinale, se ne andò al medico; il quale via più che prima maraviglioso, assai quella orina guardata e riguardata, nè veggendo altro dentrovi, che segno di caldezza, a Salvestro, sorridendo, disse: Compare, dimmi per tua fe, quant'è che tu non usasti con mogliata il matrimonio? Colui, pensando che il maestro lo burlasse, rispose: Voi avete buon tempo. Ma il medico pure ridomandandonelo, rispose, essere più di due mesi. Sta bene, disse il maestro; e sopra ciò pensato alquanto si dispose di PRIMA CENL

volere la terra volta rivedere l'orina, a gli disse: Compare, rallegrati, che io pen-so di aver conosciuto la infermità delle comare; ond' io ho speranza agevolmente. é con prestezza rendertela sana; si che domattina ritorna medesimamente col segno è io ti ordinerò quello che tu debba fare: Partissi allegro Salvestro, e alla moglio portò la buona novella, lietamente aspetsi fando e con disio il giorno vegnente, per Intendere il modo di ritornar sana la sua cara consorte. Così la sera, cenato che egli ebbe, stette alquanto intorno alla donna confortandola, e dipoi, commesso il medesimo alla serva, all'usanza se ne andò al letto a riposare. La Sandra, avendo il cervello a partito, perchè non avesse a uscire scandalo, poiche due volte aveva fatto lo errore, seguitò di farlo la terza: e a Salvestro la mattina diede la sua orina, in vece a quella della moglie: il quale, quanto più tosto potette, al maestro la portò. Ma il medico, pura e chiara veggen-dola al solito, se gli rivolse ridendo, e disse: Vien quá, Salvestro; a te conviene, se brami, come par che tu mostri, la sa-Inte di moglinta, usare seco il coito; perciocche altro non veggio in lei di male, se non soverchio di caldezza; nè altra via modo ci è per sanarla, che il congiungersi; a che fare ti conforto, quanto più to sto meglio, sforzandoti di servirla gagliara damento, e se questo non giova, fa cuns

NOVELLA 1. 75 to che ella sia spacciata. Salvestro, intera fede prestando al medico, promesse di fare il bisogno, e lasciollo col nome di Dioz sepettando con grandissimo desiderio la nette; nella quale la salute della donna procacciar doveva, e ricoverarle la smar-rita sanità. Venne finalmente la sera, ed egli satto ordinar benissimo da cena, volle in presenza della moglie mangiare; avendo fatto intorno al letto accomodare un quadro, e con un suo compagno, nomo piacevole e faceto, motteggiando sempre, cenò allegramente. Alla fine dato licenza al compagno, e alla fante detto che se ne andasse a dormire in camera sua, e solo rimaso, si cominciò in presenza della donna a spogliare, burlando e ridendo duttavia. La moglie, maravigliosa non meno che timida, attendeva pure la fine di quello, che far volesse; il quale restato come Dio lo fece, se le coricò al lato, e cominciò di fatto, toccandola e stringendola, ad abbracciarla e a baciarla: a cui la donna, quasi sbigottita, ciò veggendo è sentendo disse: Ohime! Salvestro, e che vuol dir questo? Sareste voi mai uscito del cervello? Che è ciò, che voi volete fare? Colui rispondendo, diceva pure: Sta ferma, non dubitare, pazzerella; io pro-caccio tuttavia di guarirti; e volle, questo detto, acconciarsi, per salirle addosso; ma solei, alzando la voce, prese a dire: Ohime! traditore, a questo modo volete am-

mazzarmi? e non potete avere pacienza tanto che da se stessa mi occida la malattia, che sarà tosto, senza volere affrettarmi con sì strano mezzo la morte? Come! rispose Salvestro; io cerco mantenervi in vita, anima mia dolce; questa è la medicina al tuo male; così mi ha commesso il compar nostro maestro Mingo, che sai quanto egli sia intendente fra gli altri medici; e però non dubitare, sta cheta, e saldu, a fine che, prestamente guarita, esca di questo letto. Colei gridando pure, è scotendosi, non rifinava di riprenderlo e di garrirlo; ma sendo debolissima, dalla forza e da' preghi del marito si lasciò finalmente vincere, di modochè il santo matrimonio adempierono: e la donna, avendo propostosi di stare immobile, come se di marmo fusse stata, non potette far poi, che non si dimenasse; e ben le parve, come il marito la strinse, che le mettesse, come egli aveva detto, la salute in corpo; perché in un tratto sentì dileguarsi il rincrescimento e l'affanno della febbre, la gravezza e la debolezza del capo, e la lassezza e la stanchezza delle membra, e tornar tutta scarica e leggiera, e col seme generativo gittare insieme la zingbinaja, e tutto il malore: e così amendum, fornito il primo scontro, alquanto presano riposo e lena. Ma Salvestro, avendo a mente le parole del medico, si messe in ordine per fare il se-condo asselto, dopo il quale, non molto

stette che il terzo menarono a fine: sì che stanchi a dormire si recarono, e la donna che venti notti innanzi non aveva mai potuto chiudere gli occhi, s'addormentò incontanente, e per otto ore non si svegliò mai, ne si sarebbe svegliata ancora, se non che frugandola il marito, al quarto assalto dierono la stretta, che già era di alto; e la donna si addormentò, e dormi poscia perinfino a terza. Salvestro levatosi, le portò al letto di sua mano confezione e Trebbiano, come se ella fusse stata di parto: la quale più mangiò, e più di voglia la mattina, che per lo addietro non aveva fatto in otto giorni; di che lietissimo il marito ne andò al medico, e ogni cosa gli raccontò per filo e per segno; onde il medico ne rimase consolato, e confortollo che seguitasse. Salvestro da lui partitosi, poiche egli ebbe recato a fine certe sue facsende, in su l'ora se ne tornò a desinare, ed avendo fatto cuocere un buono e grasso cappone, colla sua cara moglie desinò allegramente; la quale, riavuto il gusto, quella volta mangiò da sana, e bevve da malata. La sera poi, molto ben cenato, se ne ando col suo marito al letto, nou più dolente e paurosa, ma lieta e sicura del-la medicina. Così Salvestro all'usato medicandola, e facendole fare buona vita, per non tenervi più a tedio, in quattro o in sei giorni si usci del letto, e in meno di dieci, ritornò fresca e colorita, e quanto

PRINA CENA

mai per lo addietro fusse stata, sana e bella. Della qual cosa, col marito insieme contentissima, ringraziava Dio, e la buona avvertenza, e il vero conoscimento del mel dico suo compare, che di quasi morta renduto le aveva con si dolce mezzo la prospera sanità. In questo mentre, venute, ne il carnovale, accadde che una sera dopo cena, sendo Salvestro e la moglie al fuoco, lieti e pieni di festa cianciando e ridendo. la Sandra, vedoto che lo scambio dell'os rinale era stato, la salvezza della padrone ed il conforto del marito, ogni cosa, come era seguito, particolarmente raccontò loro; di che maravigliandosi, tanto risero la sera, intorno a ciò pensando, che doleva-no loro gli occhi. E Salvestro non fu prima giorno, che ne andò a casa il medico, e gli narrò ordinatamente il tutto; il quale stupito, e quasi fuor di se considerava il bel caso che era nato; e come non volendo, anzi quasi per nuocere alla donna. colei fusse stata cagione di giovarle, e veramente della sanità sua; e avendo riso un pezzo anch' egli, a ognuno, che a casa gli capitava, come per un miracolo, raccontava questa piacevolezza; e nelle sue ricette scrisse, che a tutte le malattie delle doune, che fussero da' sedici infino a' cinquanta anni, quando non si trovasse altro rimedio, e che da' medici fussero state distidate, il coito essere atto e potentissimo a renderle in breve tempo sane, adduNOVELLA J.

79 sendo questo per esempio, che nelle sue cure gli era intervenuto. E a Salvestro fece intendere, che la sua fante, che di tanto bene gli era stata cagione, bisogno grandissimo aveva di marito, e che senza po-... trebbe agevolmente incorrere in qualche strana e pericolosa infermità: onde Salvestro, per ristorarla del beneficio ricevuto, L diede per moglie a uno figliastro di un suo lavoratore da San Martin la Palma, giovane di prima barba, uno scuriscione,

virso dire, che le scosse la polvere e le

ritravò le congienture.

# .

-

•

•

#### NOVELLA II.

Un Giovane ricco e nobile, per vendicarse con un suo Pedagogo, gli fa una bessa, di maniera che colui ne perde il membro virile, e lieto poi se ne torna a Lione.

on potevano restare le donne e i giovani di ridere della piacevole novella di Giacinto, molto lodando la ricetta del Medico intorno alle incurabili malattie delle femmine; ma sapendo Amaranta a leidover toccare la seconda volta, così sciogliendo le parole, vezzosamente prese a dire: Veramente che Giacinto, si può dire, che per la prima una favola ci abbia raccontato, e io per me ne ho preso piacere, e avutone contento maraviglioso; e così mi pare che a tutti voi sia intervenuto, se i segui di fuori possono o della letizia, o del dolore di dentro fare alcuna fede; laonde io souo deliberata, imitandolo, lasciarne una, che io n'aveva nella fantasia, e un' altra raccontarne, venutami or ora nella mente, che non credo che vi piaccia meno, e meno vi faccia ridere, e cominciò così dicendo.

Amerigo Ubaldi, come voi bene potete sapere, fu ne' tempi suoi leggiadro, accorto e piacevole giovane, quanto altro Lasca.

PRIMA CENA. che fosse mai in Firenze; il quale per mala ventura, vivente suo padre, chbe nella sua fanciullezza per guardia un padagogo, il più importuno e ritroso che fosse giammai, oltre lo essere ignorante e eoffo; il. quale, lasciamo andare lo accompagnarlo alla scuola e il ritornarlo a casa, non gli si voleva mai levar d'intorno; talchè il povero fanciullo non poteva favellare parola, che il pedante non la volese inten-dare. Che più? messer lo precettore, non ayeva altro struggimento che menarselo dietro, e stargli appresso, e lo guardava come una fanciulla in casa, facendo intendere al padre, quanto fosse da tenerlo in riguardo, e non gli lasciar pigliar pratiche; perciocche i giovani erano più che mai scorretti e volti ai vizj, e per conseenente inimici delle virtù: tanto che al fanciulletto, per paura del padre, conveniva conversare e praticare con compagni sempre, o con amici del pedegogo, che per lo più erano tutti o castellani o con-fadini. Pensate dunque voi, che costumi o buone creanze apparar poteva, ed in questa maniera lo tenne dagli undici per infino ai diciassette anni. Ma dipoi morendo a Lione uno suo zio, e il padre sendo cagionevole e attempato, fu costxetto andar là egli per una eredità grandissima, dove stette dieci anni, e praticando a suo piacere con alcuni Fiorentini che vi erano pari suoi, gipvani nobili a gentili, si feca

NOVELLA II. ci ia breve costumato e valoroso, e come que' che aveva spirito, divenne intendente ed esperto nella mercatura. Ma in questo mentre morendogli dunggiuso il padre ; fu forzato tornarsene a Firenze, dove trovò il pelagogo più bello che mai, one due suoi fratellini si menava dietro. poiché egli ebbe le sue cose accoure e divisate in guisa che stavano bene, volendo a Lioue tornarsene, diliberò innabzi tratto di voler cacciar via il pedante', che tanto in odio aveva, considerando quanto tristamente consumar gli avesse fatto la sus più fresca e più fiorita etade senza un piacere o uno spasso al mondo, e liberare i fratelli da così fatta soggettitudine e gagliofferia, ma prima qualche bella rilevatà fargli, onde per sempre si avesse a ricordar di lai. E seco pensando, gli cadde nell'animo una fargliene, collo ajuto di certi suoi compagni e amici, che gli sconterebbe gran parte degli avuti piaceri. E rimasti quel che di fare intendevano, faccadosi per sorte allora una commedia nel palagio de' Pitti dalla compaguia del Lauro. e Amerigo sendovi stato invitato, vi meno seco il pedagogo, che l'ebbe molto caro. Ma pniche essi ebbero cenato, e che la commedia su fornita di recitarse, Amerigo col precettore e con un suo compagno si partirono, e in verso il ponte vecchio presero la via, per andarsene a casa, dove egli stavano nel quartieri di San Giovanni,

PRIMA CENA. e così passando per Porsantamaria, ed in sul canto di Vacchereccia giunti, una botteguzza videro, che vi stava uno di questi che mettono le punte alle stringhe, dirimpetto al quale Amerigo fermatosi, ridendo, disse al compagno: Di questo botteghino è padrone un vecchietto, come tu puoi sapere, ritroso, arabico, il più fastidioso e il più fantastico uomo del mondo. Io voglio che noi ve gli pisciamo deptro, e tutto colle musserizie insieme gliene scompisciamo, acciocche domatti-na poi egli abbia di che rammaricarse; e così detto, per un fesso che era al cominciar dello sportello, come se stato fosse fatto a posta, messe lo schizzatojo, o forse fece la vista di pisciare, e dopo lui il compagno fece il simigliante, sicchè voltosi Amerigo al pedagogo, disse: Deh maestro, per vostra se, guardate se voi n'a-vete voglia, perchè tutta gli empiamo la bottega di piscia, acciocchè domattina egli levi il romor grande, e arrovellandosi dia che ridere a tutta la vicinanza. Il pedante veggendo l'animo suo, disse che si sforzerebbe, e ponzato alquanto, sdilacciandosi la brachetta, cacciò mano al pisciatojo, e come e' due prima avean fatto, lo messe per quel buco, e cominciò a strosciare. Era la dentro il Piloto, un uomo piacevole e facetissimo, il quale aveva ordinato il tutto, e sentito benissimo tutte quante le loro parole, poichè egli conobbe quello

essere il precettore, stando alla posta con un capo, che egli aveva, di un luccio secco nelle mani, che i denti ispessi, lunghi e aguzzati aveva, di modo che parevan lesine, più che mezzo il cotale prese in un tratto a colui, e strinse così piacevolmente, che dall'un canto all'altro gliene trafisse, soffiando e miagolando, come se propriamente una gatta stata fosse, la quale egli sapeva meglio contraffare, che altro nomo del mondo. Per la quale cosa il pedagogo messe un muglio grandissimo, dicendo: Oime, Cristo, ajutamile! pensando certamente quella dovere essere una gatta, che preso in bocca gli teneva il naturale, disse quasi piangendo: O Amerigo, misericordia! ajuto! Ohimè che io sono diserto! una gatta mi si è attaccata al membro, e hammelo morso e trafitto, e per disgrazia non lo lascia; io non so che mi fare; ohimè, consigliatemi in qualche modo! Amerigo e il compagno avevano tanta voglia di ridere, che non potevano parlare, perciocchè il Piloto simigliava troppo bene un gattone in fregola; laonde il pedante co-minciò a dire micia, micia, micia, micina mia; e in tanto tentava, se ella gli lasciasse quella cosa, e tiravalo a se pian piano. Come il Piloto sentiva tirare, così miagolando gli dava una stretta, e trafiggevagliene; e il pedagogo succiava e sospirava, e ritornava a dire, micia, micia: in quella guisa propio, e con quella

PRIMA CRYA affezione, come se in grembo l'avesse aveta, e ligiatole la coda; e in perte tirava a,, se un pochetto, e colui lo riserrava rimiagolando, e soffiava nella guisa che gatta de talvolta tener si vede in bocca uccello o carne, che altri se le accosta per toglierne, Così stando il precettore, come sentito. avete, Amerigo e il compagno, mostrando. avergli compassione, fecero non so cha. cenno, onde d'in sul cantone di Borgo, Santo, Apostolo, uscirono quattro, pieno, avendo le mani di frombole, cominciavano, a tirare alla volta di costoro. Amerigo e. l'amico suo non stettero a dire,, che ci 🍇 dato, ma secondo l'ordine, si dierono di, fatto a fuggire. Il pedante rimasto preso e, attaccato per lo uncino da cor di fichi non sapeva che farse, e coloro traevano, a distesa, e gli davano nelle schiene e nei fianchi le maggiori sassate del mondo, on-, de il pedagogo per non toccarne una nella, testa, che lo ponesse in terra, deliberò di, strigarse o d'isvilupparse da quello impac-, cio e da quella noja, andassine ciò cha, volesse; e dato una grandissima stratta alla: persona, il pivolo, con che Diogene piantava gli uomini, strappò per forza, e cavò, di bocca a quel maladetto luccio, ma fie-. ramente scorticato e guasto.; e gridato quanto della gola gli usciva, ohimè io son, morto! con esso in mano, piangendo dolorosissimamente si cacciò correndo a fuggire, che pareva che ne lo portasse il trenNOVELLA 'II."

muila paja di diavoli. Avute avendo parecchi sassate delle buone, a casa giunse quasi all'otta di Amerigo, a cui dolenté. quanto mai poteva, mostrò tutto diserto e guasto il membro, dicendo colle lagrime in su gli occhi: Ohimè, egli è restato mezzo tra' denti di quella maladetta gatta! e mi bisognò trarlo per forza, se non che coloro mi arebbono lapidato e concio peggio, che non fu Santo Stefano, e dolevasi molto bene de fianchi e delle rene. Quanta gioja Amerigo ed il compagno avessero, mentre che il pedante queste cose raccontava, non è da domandare; pure il meglio che seppero si sforzavano di racconsolarlo, non potendo qualche volta tenerse di non ridere. Ma perchè egli era già tardi, se ne andarono al letto, lasciando il precettore, che non restava di guaire; e così fece infino al giorno, il quale venuto, perchè egli era un solenne gagliosso, se ne ando, per non spendere allo spedale; dove mostrò a' medici il suo male, e narratone il modo e la cagione, tutti gli fece insieme maravigliare e ridere; nondimeno gli ebbero grandissima compassione, giudicandolo male di nou piccola importanza, onde il pedagogo si rimase quivi per alcun gior-no, non avendo ardire di tornare a casa; acciocche la padrone e madre degli scolari non avesse a vedere sì brutta sciagura. Ma in capo di pochi giorni o fosse la inavvertenza o la straccurataggine o il poco sapere

PRIMA .CENA. de' medici, o fusse pure la malignità della ferita, quel poco che restato gli era di quella faccenda, infradiciando, fu bisogno, se campar volle la vita, tagliar via. La qual cosa fatta di corto guari, ma rimase sotto il pettiglione, come la palma della mano, e se orinar volle, fu necessario un cannellino di ottone, salvo che gli rimase una borsa sì grande e stermina-ta, che di leggieri arebbe fatto la cuffia a ogni gran capo di toro. Ma volendo ritornarsene a casa i padroni, fu dalla ma-dre de' suoi discepoli, dicendogli una grandissima villania, e facendogli suo conto e pagatolo, cacciato di subito via, come aveva ordinato Amerigo. Per la qual cosa. il pedante sbigottito, fuor di quella casa trovandosi, della quale prima gli pareva esser padrone, e senza naturale, deliberò di non stare più al secolo, e fecesi romito del sacco. Amerigo che il terzo di, dopo che al pedagogo seguì l'orribil caso, se n'era andato a Lione, fu dal compagno del tutto pienameute ragguagliato; della qual cosa seco stesso fece maravigliosa festa, parendogli che la beffa avesse avuto miglior fine, che saputo non arebbe domandare, mille volte raccontandola, in mille luoghi, che a più di mille dette, più di mille volte, materia da ridere.

## NOVELLA 111.

Lo Scheggia, coll'ajuto del Monaco e del Pilucca, fa una beffa a Neri Chiaramontesi, di manierache disperato e sconosciuto si parte di Firenze, dove non ritorna mai se non vecchio.

Se la favola di Giacinto aveva fatto ridere la brigata, questa di Amaranta nolla fece rider meno; pure a qualcuno incresceva del misero pedante, parendogli che Amerigo avesse messo un po'troppa mazza; perlocchè Fileno, che dopo la donna sedeva, con allegra fronte e quasi ridendo, disse: La novella raccontata me n'ha fatto tornare una nella memoria, dove una beffa similmente si contiene, ma fatta a uno, che era solito di farne agli altri, e però gli stette tanto meglio.

Fu dunque in Firenze al tempo dello Scheggia, del Monaco e del Pilucca, che furono compagni e amici grandissimi, faceti e astuti, e gran maestri di beffare altrui, un certo Neri Chiaramontesi, nobile e assai benestante, ma sturato e sagace quanto alcuno altro nomo, che fusse allora nella nostra città, e non fu mai persona niuna, che più di lui si dilettasse di far beffe e giostrare altrui, e qualche solta, anzi bene spesso, si trovava co' tre so-

PRIMA CERRA go: praddetti compagni a desinare e a cena in sasa messer Mario Torpaquinci, cavaliero Spron d'oro, assai ricco e onorevole, e aisuoi di aveva fatto mille giarde e natte i senza che mais petesse venir dor fatto di vendicarsens; della qual cosa era lo Schege. gia soprattutto scontentissimo; e sempre seco stesso: mulinara controgli. E così tra:: l'altre ritrovandosi una sera in camera del-Cavaliere sopraddetto a cicaleccio intorno a un buon fuoco, perciocche gli era nel ouor del verno; ed avendo infra loro de moke e varie cose ragionato, disse Neri allo: Scheggia: Eccoti uno scudo di oro, e vai ora in casa la Pellegrina Bologuese, che era in que' tempi una famosa cortigiana, così vestito, come tu sei; ma tigniti o collo inchiostro o con altro solamente le mani e il viso, e dalle questo pajo di guanti, senza dirle cosa alcuna. Rispose lo Scheggia allora, e disse: Eccone un pajor a voi , e andate tutto armato di arme: bianca con una roncola in spalla infino in bottega di Ceccherino merciajo, il quale stava allora in sul canto di Vacchereccia, dove si ragunavano quasi tutti i primi e r più ricchi giovani di Pirenze. Di grazia, ridendo rispose Neri, da pur qua gli seudie Son contento, rispose lo Scheggia; maudite: lo voglio che a quelle persone, che vi saranno, mostrandovi adirato, facciate una gran bravata, minacciando di volerle tutto tegliere a pezzi.Lascia pur fare a

me, seguitò Neri, vengano pure i damario Allora lo Scheggia si cavò due soudi nuovi dalla borsa, e disse: Eccogli in pegno qui al Cavaliere; fornito che voi avete l'opera, siansi vostri. Neri allegro, pensandor di cavargli delle mani due fioriai, che lo aveva più caro, che da un altro diece, per poter poi schernirlo e uccellarlo a suo pia cere, cominciò subito a fare ajutarse evestire l'armadura, sendone allora tante in casa il Cavaliere, che arebbero armati cento compagni, perciocchè egli era amico-grandissimo di Lorenzo vecchio de'Medicia che governava Firenze. In questo mentre, che Neri si armava, lo Scheggia, chiamato il Monaco e il Pilucca da parte, disseloro quel che far dovessero, e avviogli: fuori, e cianciando col Cavaliere, stava a vedere armar colui, il quale fu fornito: d'assettarse appunto che sonavano le due ore. Nel fine, allacciatosi l'elmo, si mise la roncola in spalla, e tirò via alla volta della bottega di Ceccherino: ma camminargli conveniva adagio, si per lo peso delle arme, e si rispetto alli stinieri, perciocchè sendogli alquanto lunghetti, gl'impedivano lo alzare e il muovere il piede: Intauto il Monaco e il Pilucca erano audati a far l'uffizio, l'uno in bottega del merciajo, e l'altro in sulla scuola del Grechetto, che insegnava allora schermire nella torre vicina a Mercato vecchio, i quali in presenza alle persone, affermava93 PRIMA CENA. no con giuramento, Neri Chiaramontesi essere uscito del cervello (così stati indettati dallo Scheggia) e che in casa egli aveva voluto ammazzar la madre, ed in un pozzo gettato tutte le masserizie di camera, e come in casa il Cavalier dei Tornaquinci s'era armato tutto di arme bianca, e preso una roncola, aveva fatto fuggire ognuno: ed il Pilucca, ch' era andato alla scuola della scherma, disse che egli aveva nella fine detto, che voleva andare a bottega a bastonare Ceccherino di santa; ragione; talchè la maggior parte di quei giovani si partirono per veder questa festa, non avendo molto a grado quel merciajo, per lo essere egli arrogante, prosuntuoso, ignorante e dappoco, e una linguaccia aveva la più traditora di Firenze, pappatore e leccatore non vi dico; nondimeno con tutto ciò aveva sempre la bottega piena di giovani nobili e onorati, ai quali il Monaco raccontava anche egli le: maraviglie e le pazzie di Neri. Il quale da casa il Cavalier partitosi, che stava da Santa Maria Novella, non senza maraviglia e riso di chiunque lo vedeva, s'era condotto già alla bottega di Ceccherino, nella quale a prima giunta, dato una spinta grandissima, e spalancato lo sportello, entrò furiosamente dentro così armato, nella guisa che voi avete inteso: e gridando, shi traditori, voi siete morti! inalberò la roncola. Coloro, per la subita venuta, per la

NOVELLA III. vista delle armi, per lo grido delle parole minacciose, e per veder la roncola per l'aria, ebbéro tutti una grandissima paure ; e di fatto , chi si fuggi nel fondaco , chi si nascose nella mostra, chi ricoverò sotto le panche e sotto il desco, chi gridava, chi minacciava, chi garriva, chi si raccomandava; un trambusto era il maggiore del mondo. Lo Scheggia, che gli era venuto dietro sempre alla seconda, subito che lo vide vicino alla bottega di Ceccherino, si mosse a corsa, e ne andò vo-lando in Portarossa, dove faceva arte di lana Agnolo Chiaramontesi suo zio, uomo vecchio, e cittadin riputato e di buon credito; e gli disse che corresse tosto in bot-tega di Ceccherin merciajo, dove Neri, che era uscito di se ed impazzato, si trovava tutto armato, e con una roncola in mano, acciocchè egli non facesse qualche gran male. Agnolo, che non avendo figliuoli, voleva grandissimo bene al nipote, rispose: Oime! che mi di'tu? Il vero, disse lo Scheggia, e soggiunse: Tosto, ohimel tosto, venite via; ma chiamate quattro o sei di que vostri lavoranti di palco, a fine che si pigli e leghisi, e così legato si conduca a casa; dove stando al bujo tre o quattro giorni che niuno gli favelli, ritornerà agevolmente in cervello. Colui, non gli parendo, e non essendo nomo da esser burlato, credette troppo

bene alle parole dello Scheggia; e subito,

So patra care.

chismati sei, tra battilani e divettinii; LARRY EMIAS de più giovani e più gagliardi, con dus paja di funi, ne ando via battendo alle bottega di Cecoherino, quindi poco lone tana, dove trovo Neri, che aveva condota to coloro per mala via, e stavano colle febbri di non toccar qualche tentennata, e Neri gongolando fra se, faceva loro una taglista, e uno squartamento, che si sasebbe disdetto al Bevilacqua, girando insterato con quella roncola, ma guardando sempre a corre dove potesse far loro aseni paura e poco denno. Quando il zio; entrato dentro, avendolo di fuori conos sciuto alla voce, se gli scagliò di fatto addosso, e messagli la mano in su la roncela, gridò: Sta forte; che vuoi tu far, nipote mio? e a coloro, che menati aveva se-co, voltosi, disse: Su', voi toglictegli l'arme, tosto gittatelo in terra e legatelo prostamente. Coloro se gli scagliarono subitaaddosso, e presolo chi per le gambe, chi per le braccia, e chi per lo collo, lo distesero in un tempo in su l'ammattonato che egli non ebbe agio a fatica di poter raccor l'alito; e gridando ad alta vecer che fate voi, traditori, io non son pazzos potette rangolare, che essi gli legarono lei braccia e le gambe di maniera, che nonpoteva pur dar erollo; e trovato una soala; ve lo accomodarono sopra, legato aveudulo savi di buona sorte, acciocche egli-non se me gittame a terra. Lo Scheggia da

PRIMA CENA. **9**6 stettero seco a cena, senza avere coluir d'intorno, che rompesse loro la testa. Restato dunque solo, e al bujo in su quel letto legato, come fosse pazzo, il male accorto Neri, cavato l'elmo e gli stinieri solamente, e coperto benissimo nondimeno, stette huona pezza cheto; e seco stesso di≕ scorso e ripensato la cosa molto bene, fucerto, come per opera dello Scheggia, era condotto in quel termine, e dal zio e dalla madre, anzi da tutto Firenze tenuto per pazzo; onde da tanto dolore, e così fatto dispiacere fu soprappreso, che se egli fosse stato libero, arebbe o a se o ad altri fatto qualche gran male. Così senza dormire, e pien di rabbia, sendo dimorato infino a mezza notte, fu assaltato dalla fame e dalla sete; per lo che gridando quanto egli ne aveva nella gola, non restava di chiamare or la madre, or la serva, che gli portassero da maugiare e da bere; ma potette arrovellarse, che elle fecero sem-biante sempremai di non lo sentire. La mattina poi a due ore di giorno, o in circa, venne il zio in compagnia di un suo fratel cugino, frate di San Marco, e di due medici, allora i primi della città. E aperto la camera, avendo la madre un lume in mano, trovarono Neri, dove la sera lo avevano lasciato, il quale dal disagio del tanto gridare, dal non avere nè mangiato nè bevuto nè dormito, era indebolito di sorte, che egli era tornato mansueto, co-

NOVELLA III, me uno agnelliuo: alla venuta de' quali alzando la testa, umanamente gli salutò, • appresso gli pregò che fossero couten-ti, senza replicargli altro, di ascoltarlo cento parole, e di udire le sue ragioni; onde Agnolo e gli altri cortesemente risposto, che dicesse ciò che egli volesse, egli incominciò. E fattosi da capo, ordinatamente narrò loro tutta la cosa di punto in punto, affermando, come lo Scheg-gia lo aveva tradito, e fattolo tenere e legare per matto, e poi soggiunse: Se voi volete chiarirvi affatto, andate costì in casa il Cavaliere de' Tornaquinci, nostro vicino, e vedrete che egli ha ancora i due scudi in deposito. Il zio e i medici udendolo savellare si saviamente, e dir così bene le sue ragioni, giudicarono che egli dicesse la verità, conoscendosi assai beue chi fusse lo Scheggia. Pur, per certificarse meglio, Agaolo, il frate e uno di que' medici, andatisene al Cavaliere, trovarono esser vero tutto quello che Neri aveva detto; e di più disse loro messer Mario, come lo Scheggia e i compagni, cenato la sera seco, ne avevano fatto le maggiori risa del mondo. Sicchè, ritornati in uno stante, il zio si vergognava, e di sua mano scioltolo e disarmatolo, e chiestogli perdono, tutta la broda versava addosso allo Scheggia, contro al quale si accese di sdegno e di collera grandissima. Neri dolente fuor di modo, fece tosto accendere un Lasca.

PRIMA CENA. gran fucco, e ringraziati e licenziati tutti coloro, si fece portare da mangiare, e fatto ch' egli ebbe una buona collazione, se ne andò nel letto a riposare che n'aveva bisogno. La cosa già, per bocca de tre compagni e de medici, si sapera per tutto Firenze, si come ella era seguita appunto, e ne andò per infino agli orecchi del Magnifico, il quale, mandato per lo Scheggia, volle intendere ogni particularith; il che poi risapendo Neri, venue in tanta disperazione, che egli fu tutto tentato di dar loro, e massimamente allo Scheggia, un monte di bastonate, e vendicarsene per quella via. Ma poi considerando, che egli ne aveva fatte tante a lo-ro e ad altri, che troppa vergogna, e forse danno gliene risulterebbe, delibero di guidarla per altro verso, e senza fare intendere a persona viva, fuor che alla madre, se ne audò a Roma, e quindi a Napoli, dote si pose per scrivano d'una nave, della quale pui in processo di tempo divento padrone, e non torno mai a Firenze, se non vecchio, che la cosa s'era sdimenti: cata. Lo Scheggia, riavuti i due fiorini dal Cavaliere, attese co' compagni a far buon tempo, lietissimo sopra tutto di aversi levato colui dinanzi agli occhi.

## NOVELLA IV.

Giannetto della Torre con accorte parole trafiggendo la insolenza d'un prosuntuoso, eli fa conoscere la sua arroganza, e lic. bera se e altri.

Losto che Florido, fornendo le parole, diede fine alla sua novella, risa e commens deta da ciascuno, Galatea, non men bella è vaga, che cortese e piacevole, con leguiadra favella, seguitando disse: Vezzose donne e vertuosi giovani, posciachè a me conviene ora colla mia novella trattener, vi, prendendo occasione dalle due sopradi dette, una ve ne racconterò anch' io d'ue na beffa, ma non tanto rigida, quans to la prima, e meno villana che la secone da, dove altro non accadde, che parole e zisa, per fare accorto e avvertito un proguntuoso dello errore suo; e soggiunse die cendo.

cendo.

I beoni, i pappatori, i tavernieri, e quegli finalmente, che non attendono ad altro, che ad empiere il ventre, e che fanno professione d'intendersi e de vini e di conoscere i buoni bocconi, come vui dovete sapere, la maggior parte sono di non troppo buona vita e poveri; perciocchè stando tutto il giorno in su le taverne, consumerebbono, come si dice, la Tar-

PRIMA CENA. pea di Roma; e così son quasi tutti rovi-

700

nati e falliti, trovandosi in capo dell'anno aver pegno il fiorino per diece lire. Ritrovandosi dunque questi tali spesso insieme a desco molle, beendo e mangiando, a far buona cera, avviene che quando per lo troppo tosto, o per lo soverchio bere e mangiare, per le parti di sopra e per quelle di sotto, senza rispetto alcuno sventolare si sentono, hanno un cotal proverbio o ribobolo, dicendo sempre, alla barba di chi non ha debito, sendo certissimi di non offeudere nessuno di loro, nè altri ancora, che ivi intorno fossero. Onde a questo proposito vi dico, che nella nostra città già furono alcuni giovani in una compa-gnia nobili e ricchi e costumati, i quali usavano spesso ora in casa uno, ora in casa un altro cenare allegramente, più per ri-trovarse insieme e ragionare, che per cura o sollecitudine d'empiere il corpo d'ottimi vini e di preziose vivande, non però, che non stessero onoratamente e da par loro. Ed erano appunto tanti, che facen-do ognuno la sua cena, tutta ingombra-vano la settimana, che a ciascuno toccava la sua volta, e di poi ripigliando, continovavano di mano in mano; e a colui che saceva la cena, era lecito solamente poter menare chi gli veniva bene, agli altri conveniva andar soli. Ora accadde che sendo la prima volta stato invitato un giovane, amico di tutti, Dionigi nominato, senza

esere poi da nessuno altro stato rinvitato. non lasciava mai di non rappresentarse e per sorte era il più ignorante e pro-suntuoso giovane di Firenze, e colui che i più deboli e sciocchi ragionamenti aveva, che uomo del mondo, e per dispetto sempre tener voleva il compagnuzzo in mano, nè diceva altro mai, se non che il non aver debito faceva solo gli uomidi felici, e come non si può trovare nè il maggior contento, nè la maggior dolcezza, e che egli ringraziava Dio, che si trovava senza avere un debito al mondo, nè mai averne fatto, nè animo mai di volerne fare: e ogni volta, che eglino si ritrovavano insieme, faceva una filastroccola lunga lunga di questo suo non aver debito, che troppo gran fastidio arrecava agli oreochi di coloro; dimodochè egli era venuto a tutti in odio, e lo aveano più a noja, che il mal del capo. Nondimeno per lo esser egli figliuolo di gran cittadino, e in que-gli tempi assai reputato, niuno ardi/a di dirgli cosa alcuna alla scoperta, benchè mille bottoni avessero sputato, e mille volte datogli a traverso; ma egli, o non interdendo o facendo la vista di non intendere, badava a tirare innanzi; onde tutti restavano dolorosi e malcontenti, aspettando pure, che da lui vepisse la discrezione, che nella sine, vergognandosi, si levasse loro d'intorno. Ora avvenne che toc-

cando la volta a un giovane, che si face-

PRIMA CENA. va chismare Giannetto della Terre, avveduto molto e faceto, fece seco pensiero di far prova di levarsi colui dinanzi a ogni modo. E fra se pensato quel tanto che fare intorno a ciò volesse, trovato uno dei compagni suci, e il tutto conferitogli, lo prego che ajutar lo volesse, e mostragli ciò che a fare e a dire aveva. Così venutone l'ora della cena, e i giovani ragunatisi al luogo diputato, quasi in sul porsi a tavola, eccoti giungere all'usanza, senza essere stato invitato, il buon Dionigi. con una prosopopea, come se egli fusse stato il padrone di tutti, e arrogantemente, rompendo loro i ragionamenti, entro in su le sue cicalerie. Ma Giannetto, sendo le vivande a ordine, fece dar l'acqua alle mani, e Dionigi il primo si pose a mensa, e arrecosse di dentro, dirimpetto appunto a una porta d'un giardino, donde spirava sempre un soave venticello, acciocchè la freschezza di quello, gli temperasse alquanto il soverchio caldo, sendo appunto allora nel colmo della state. Egli era molto hel cero, ed aveva una delle belle, ben composte e coltivate barbe, che fussero non pure in Firenze, ma in tutta Toscana, nera e assai lunga. Ed essendo poi gli altri di mano in mano a tavola postisi, e mangiando già i poponi. Dionigi, avendone lolto una fetta, e bevuto un tratto, come colui, che non troppo gli andavano a grado, cominció favellando a

NOVELLA IV. entrare in su la beatitudine del non avere, ne mai avere avuto debito; e s'era appunto dirizzato in su la pesta, quando Giannetto, dato l'occhio al compagno, cominciò a turarsi il uaso, e così fece colui, i quali a bella posta si avevano messo in mezzo Dionigi; onde l'uno prese a dire: Che puzzo sent' io? rispose l'altro il più corrotto, che si sentisse giammai. Egli non sa di tanto tristo odore un carnajo, e nè disgrazio, là dietro Mercato vecchio. I compagni, meravigliandosi, non sentendo altro odore che soliti fussero; stavano guardandosi l'un l'altro, come smemorati, attendendo che fine dovesse avere la cosa, quando Dionigi, quasi in collera, veggendo coloro turarse il naso, e così sott occhi guardar pure inverso lui, disse: Sarei mai io, che putessi? che voi mi guardate così fiso? Se io non credessi, che voi ve ne adiraste, rispose Giannetto, con licenza nondimeno di questi altri buoni compagni, direi veramente la cagione di questo tanto puzzo. Allora Dionigi, come colui, che era tutto il giorno in sul corpo alle dame, lascivetto e snello, tutto profumato e pulito, rispose: Di, di, di pure, non aver rispetto alcuno. Soggiunse dunque Giannetto: Poiche vi piace, io la dirò, e seguitò. Cotesta barba è quella che tanto pute, e si corrottamente. Perchè? rispose Dionigi, e che vuol dire? Ascoltatemi, e intenderetelo, toggiunse co-

TOL PRIMA OFFIA. lui, e disse: Tutti colore, che frequentano le taverne, e che vi si trovano continovamente a bere e a mangiare, i più sono uomini di pessimi costumi, disonesti e sporchi, e con reverenza della tavola, non hanno riguardo alcuno di lasciare andare o da basso o da alto, anzi vituperosamente danno sjuto e forza a' rutti e alle corregge, alla fine delle quali, quasi sempre dicono: Alla barba di chi non ha debito. Ora dunque, secondo le parole vostre, non avendo voi debito, ne mai avutone, credo veramente, che voi siate selo in Firenze, e così avendo tanto folta e bella barba, tutte le coloro vituperose bestemmie vi vengono, e nella vostra barba giungeno, e vi si appiccano di maniera, che non vi è pelo, che non abbia il suo rutto e la sua correggia; onde ella pute tanto di reciticcio e di merda, che non vi si può stare appresso. Sicchè non vi meravigliate più del nostro turarci il naso. e fareste bene per onor di voi prima, e poi per beneficio nostro a non vi ritrovar più alle nostre cene; se già voi non veni-ste o raso, o veramente con debito. Alla fine delle cui parole, tanto abbondarono le risa alla brigata, che vi fu più d'uno, che si ebbe a levar da tavola, e sfibbiarse; e a più d'uno vennero giù le lactime dagli occhi , veggendo massimamente star Dionigi, che pareva un orso, e non poteva per la collera e per la 1 abbia risponder

## MOVELLA IV.

parola ; e veggendo parimente ognuno ri-dere, cheto cheto si levò da tavola, avendo fatto un capo come un cestone, e preso la cappa, senza dir nulla a persona. sdegnoso s' andò con Dio, non sendo ancor venute in tavola le insalate; e tanto fu lo sdegno e l'odio, che egli ne prese, che per lo innanzi non si volle mai più trovare con esso loro e non favellò mai a nessuno, e massimamente a Giannetto. I giovani lietamente finirono di cenare, e colle risa fornito, dopo i loro piacevoli ragionamenti, se ne tornarono alle loro case allegri e contenti, che con sì bella burla e piacevole invenzione, mordendo e riprendendo Giannetto, leggiadramente la ignoranza e la prosunzione di Dionigi, tolto avesse loro dagli orecchi così fatta seccaggine.

ŝe:

## NOVELLA V.

Guglielmo Grimaldi una notte ferito, corre in casa Fazio orafo, e quivi si muore; al quale, Fazio maliziosamente ruba una grossa somma di ducati, e sotterratolo secretamente, finge, perche egli era unche alchimista, d'aver fatto ariento, e vassene con esso in Francia, e fatto sembiante di averlo venduto, in Pisa ricchissimo torna; e poi, per gelosia della moglie, accusato, perde la vita, ed ella dopo ammazza i figliuoli e se stessa.

Non sì tosto si tacque Galatea, alla fine venuta della sua corta favola, ma piaciuta per altro, e lodata da tutti, che Leandro, girato gli occhi intorno, e dolcemente la lieta brigata rimirato, cortesi fanciulle, disse, e voi innamorati giovani, poichè il cielo ha voluto forse dal nome finto, col quale voi mi chiamate, atteso che chi l'ebbe daddovero capitò male, mentre che notando andava alla casa della sua amata donna, o altra qualsivoglia cagione, che io, contro a mia voglia, degli sfortunati avvenimenti altrui, ed infelici faccia primieramente fede; sono contento con una delle mie novelle, un doloroso e compassionevol caso, e veramente

108 PRIMA CENA. degno delle vostre lagrime, farvi udire, fiero e spaventevole quanto altro forse o più, che intervenisse giammai. E quantunque egli non accadesse ne in Grecia ne in Roma nè a persone di alta progenie o di regale stirpe, pure così fu appunto, come io ve lo racconterò, e vedrete che nelle umili e basse case, così come ne superbi palagi, e sotto i dorati tetti, il furore tragico ancora alberga, e per cagione d'una femmina, ancora che ella non fusse nè imperadrice nè reina nè principessa, disperata e sanguinosa morte del marito, de figliuoli e di se stessa nacque. Ascoltatemi dunque; e comincio dicendo. Leggesi nelle storie Pisane, come anticamente venne ad abitare in Pisa Guglielmo Grimaldi confinato da Genova per le parti, il quale giovine ancora di ventidue anni con non molti danari, tolto una casetta appigione, e sottilmente vivendo, comincio a prestare a usura; nella quale arte guadaguando assai, e spendendo poco, in breve tempo diventò ricco:

do poco, in breve tempo divento ricco; e perseverando in ispazio di tempo, ricchissimo si fece sempre coi denari crescendogli insieme la voglia di guadagnare. Intanto che vecchio trovandosi con parecchi migliaja di fiorini, non aveva mai mutato casa, e per masserizia tuttavia stato solo; e questi suoi denari non fidando a persona, guardava in casa con mirabile diligenza, e cotanto amore aveva posto lo-

NOVELLA V. 109 ro, che non arebbe con uno scudo campato un uomo da morte a vita, di maniefa che egli era mal voluto e odiato da tutta Pisa. Ora menando questa vita Guglielmo, accadde che una sera avendo egli con certi suoi amici cenato fuor di casa sua, nel tornarsene poi, sendo di notte un buon pezzo e bujo, fu, o per malevoglienza o colto in cambio, affrontato e ferito, di un pugnale sopra la poppa manca, onde il poverello sentitosi ferito, si mise a fuggire. In quello stante si ruppe appunto il tempo, e cominciò a piovere rovinosamente. In tanto che avendo egli corso più d'una balestrata, e già tutto molle, veduto uno uscio aperto, e là deatro risplendere un gran fuoco, entrò in quella casa, nella quale stava un Fazio orafo, ma di poco tempo s'era dato all'alchimia, dietro alla quale consumato aveva gran parté delle sue sostanze, cercando di fare del piambo e del peltro, ariento fino. E questa sera, acceso un grandissimo fuoco, attendeva a fondere, e per lo caldo, sen-do allora di stare, teneva l'uscio aperto, sì che sentito il calpestio di colui, si volse di fatto, e conosciutolo, subito gli disse: Guglielmo, che fate voi qui a quest'otta, e a questo tempaccio strano? Ohimè! rispose Guglielmo, male; io sono stato assaltato e ferito, nè so da chi nè perchè; e il dire queste parole, il posarsi a sedere, e il passar di questa vita, fu tutto una cosa medesima. Fazio veggendolo cadere,

meraviglioso e pauroso fuor di medo, at mise a sfibbiargli lo stomaco, e a sollevare e a chiamar Guglielmo, pensando essergli venuto qualche stinimento. Ma nolla sentendo muovere ne battergli polso, e trovatogli poi la ferita nel petto, e di quella, per la maliguita; non uscito quasi sangue, ebbe per certo che egli fusse, come egli era veramente, morto; talchè sbigottito corse incontanente all'uscio per chiamar la vicinanza, ritrovandosi per sorte in casa solo; perciocchè la moglie, con due euoi figliuolini maschi di cinque auni, q in circa nati a un corpo, era a casa suo padre andata, che stava per morire; Ma poi sentendo fortemente piovere e tuonare, e non veggendosi per le strade un testimonio per medicina, dubitando di non essere udito, si restò; e mutato in un tratto proposito, serro l'uscio, e tornossene in casa, e la prima cosa aperse la scarsella di colui, per vedere, come v'era dentro danari; e trovovvi quattro lire di moneta, e tra molto ciarpame di pochissimo valore, un gran mazzo di chiavi, le quali si avvisò dovere aprire l'uscio da via. e dipoi tutte le stanze, le casse e i forsie-ri di casa Guglielmo; il quale, secondo la pubblica fama, pensava essere ricchissimo, e soprattutto di danari secchi, e quegli 🦇 vere appresso di se. Laonde sopra ciò discorrendo e pensan lo, gli venne nella mente, come colui, che astato e sagacissimo

era, di fare un bellissimo colpo alla vita eue, e seco stesso disse: Deh perchè non yo io con queste chiavi or ora a casa di costui. dove son certo che non è persona nata 3 Chi mi vieterà dunque, che io non prendatutti i suoi danari, e chetamente gli arrechi qui in casa mia? Egli per mia buona sorte; piove, anzi rovina il cielo, la qual coa fa . che muno , oltrechè gli è già valicata mezza notte, vadia attorno, auzi ognuno si sta rinchiuso al coperto, e dori me nelle più riposte stanze della casa. Io sono in questa casa solo, e colui, che he serito Guglielmo, dovette, dato che gli ebbe, fuggir via, e nasconderse, e di ragione nollo arà veduto entrare qua entro; e se io so tacere, e di questo fatto non ragionar mai con uomo niente, chi potrà mai pensare che Guglielmo Grimaldi sia capitato qua ferito, e in questa guisa morto? Domeneddio ce l'ha mandato per mio bene; e chi sa anche, se dicendo io di questa cosa la stessa verità, mi fusse creduto? forse si penserà che io l'abbia morto per rubarlo, e poscia mi sia mancato l'animo. Chi mi sicura che io non sia preso, e posta al martoro? e come potrò giustificarmi? e questi ministri della giustizia sono rigidissimi, intantochè io potrei toccarne qualche strappatella di fune, e forse peggio ancora. Che farò dunque? infine egli è meglio risolversi a tentar la for-

tana, la quale si dice che ajuta gli auda-

113 PRIMA, CENA. ci, e vedere se io potessi una volta usois di affanni. E questo detto, tolto un buor feltro addosso, e un gran cappello in ca po, le chiavi in seno; e una lanterna in mano, piovendo, tonando é balenando sempre, si mise in via, e in poco d'ora arrivò alla casa di Guglielmo, non troppe indi lontana; e con due di quelle chiavi le maggiori, aperse l'uscio, ed il prime volo sece in camera, la quale aperta, et ne ando alla volta di un cassone grandis. simo, e tante chiavi provò, che egli k aperse, e dentro vi vide due forzieri, i quali con gran fatica aperti, l'uno trovo pieno di dorerie, come anella, catene, maniglie e gioje e perle di grandissima va-luta; nell'altro erano quattro sacchetti pieni di ducati d'oro traboccanti, sopre ognuno dei quali era scritto una polizza. e cucita, che diceva: tre mila scudi d'ore ben conti; unde Fazio allegro e volonte roso, prese solo quel forzieretto, temen do forse che le dorerie e le gioje nos gli fossero state a qualche tempo ricono sciute. Lasciando stare ogni altra cosa ras settata al luogo suo, e riserrato e raccon cio il tutto, come trovato aveva, se ne usc di casa colle chiavi a cintola, e con que forziere in capo, e tornossene alla sua abi tazione, senza essere stato veduto da per sona; la qual cosa gli succedette agevol mente rispetto al tempo, che di quell'an no non era aucora stato il peggiore, pio

stato di piovere, e cominciatosi a far gior-

Lasca.

PRIMA CEMA. 214 mo, e per ristoro della passate notte, do mi per infino a vespro; di poi levetori se ne ando in piazza, e in banchi , p udire se nulla si dicesse di Guglielmo a luoghi per le faccende ordinati, del qua mon senti ragionare nè quel giorno mèsecondo. Il terzo poi, non comparent Guglielmo nei luoghi per le saccende co dinati, si cominció a mormorare tra ente, e a dubitare, veggendosi setm dulla sua casa gli usci e le finestre, c qualche male non gli fusse intervenu Quegli amici suoi, coi quali cenato ul mamente aveva, ne davano, per insi che da loro si partì, vera relazione; indi in là, non si sapeva nè quel che f to avesse; nò dove stato si fusse. Per aual cosa la corte, non si riveggendo G glielmo, dubitando che non fusse in ci morta, fece dai suoi ministri aprire p forza l'uscio, ed entrar dentro, dove, cetto che Guglielmo, ogni cosa trovaro ordinatamente al luogo suo, di che mai righatisi, in presenza di testimoni, to vando alcuna chiave, collo ajuto dei u gnani, aperti furono, e tutte le ru scritte, dalla cassetta delle dorerie in fu ri, ed i libri, che furono portati alla c te, e posti a buona guardia, e così rin se la casa: E prestamente andarone bat severissimi per averne notizia, prometti do premio grandissimo a chi lo notifica

MOVELLA 1 s merto e vivo. Ma ogni cosa fu invana. che per un tempo non se ne seppe mai miente; di maniera che in capo a tre me si, non sendo quivi chi lo vedesse, e avendo allora i Genovesi inimicizia e guerra grandissima: coi Pisani, per le che non vi sarebbero venuti i parenti, la corte si ingombero tutte le sustanze state di Guglieb mo, facendosi gran maraviglia pur ognund, che non si fusse trovato danari. B alcuni ei pensavano, che egli si fusse andate con Dio con essi, e altri, che gli avesse sottenmolti che la corte non gli avesse voluti appoletare. Fazio in questo mentre era etato chetissimo sempre, e veggendo andare le cose di bene in meglio, lietissimo viveva, sendo di huona pezza tornato a casa la moglie coi figliuoli, alla quale nondimeno non aveva detto cosa del mondo, e così aveva in animo di fare, il che sarebbe stato la ventura sua; dove il contrario fu la sua rovina, della moglie e dei figliuoli. Ora sendosi la cosa di Guglielmo addormentata, e già non se ne ragionaudo più. Fazio dette voce fuori di avere fatto parecchi pani d'ariento, e di volere andare a vendergli in Francia; della qual com si ridevano la maggior parte degli uomini, come di colui, che già due volte s'era affaticato in vano, ed aveva gittato via la fatica, il tempo e la spesa, perciocchè a farne il saggio non aveva mai

316 Prima Çena. retto al martello, e gli amici e i parente suoi soprattutto ne lo sconsigliavano, dicendo che ne facesse quivi il paragoue, e se buono riuscisse a tutta prova, così in Pisa, come a Parigi vender lo potrebbe; dove, non riuscendo, come si pensavano, non arebbe quel disagio, nè quella spesa. Ma niente rilevava; che Fazio era disposto di andare a ogni modo, e non voleva altrimenti farne il saggio quivi, sapendo questa volta, che lo ariento suo era ottimo; e fingendo che gli mancassero danari da condursi, impegnato un suo poderetto per cento fiorini, che cinquanta ne bisognavano a lui, e cinquanta disegnava lasciarne alla moglie, per vivere infino a tanto, che egli tornasse, e già, lasciando dire ognuno, si era pattuito con una nave Raugea, che partiva allora per alla volta di Marsiglia. Il che sentendo la donna, cominciò a far romore e a pianger seco, dicendogli: Dunque, o marito mio, mi lascerete voi sola con due bambini a questo modo? e andrete consumando quel poco, che ci è restato, acciocchè i vostri figliuoli ed io ci muojamo di fame? Che maladetto sia l'alchimia, e chi ve la mise per lo capo! Quanto stavamo noi meglio, quando voi attendevate a far l'arte dell'orafo, e a lavorare! Fazio attendeva pure a consolarla e a confortarla, e le prometteva tanto bene alla tornata, che era una maraviglia.

NOVELLA V. Ma ella rispondendogli, diceva pure: Se cotesto àriento è fino e buono, così sarà egli buono e fino qui, come in Francia, è in quel medesimo modo lo venderete; ma voi ve ne andate per non ci toruar mai più; e logori questi cinquanta ducati che mi lasciate, ne converrà, misera me! con questi figliuolini andare accattando. E non faceva ne giorno ne notte mai altro; che piangere e rammaricarse; onde a Passo, che l'amava e teneva cara quanto gli occhi stetei e la propria vita, venno tanta pietà di lei, e compessione, che un giorno dietro mangiare, chiamatola in camera sola, per rallegrarla e consolarla, ogni cosa, fattosi da capo, intorno a casi di Guglielmo particolarmente le narrò; e presola per la mano, la menò nello scrittojo, e le fece vedere tutti quei sacchetti, tutti pieni di ducati d'oro. La quale, come si maravigliasse, e quanta allegrezza avesse, non che raccontar con parole, nou si potrebbe pure immaginare col pensiero; mille volte per la soverchia letizia abbracciando e baciando il diletto sposo, il quale con lungo giro di parole, mostratole come tacere sopra ogni cosa le bisognava, le disse quello che intendeva di fare, e la vita poi felicissima e beata, che alla tornata sua ordinar voleva; il che piacendo sommamente alla donna, gli diede licenza allegramente, con questo, che egli tornasse più tosto che potesse. Fazio ordinato

PRIMA CENA. colle sua Pippa il tutto, l'altra mattina fatto fare una buona cassa nuova e forte, con un serrame doppio e gagliardo, vi mise nel fendo tre di que sacchetti, lascia-to l'altro, per i casi che potessero intervenire, in guardia alla sua meglie, e sopra dodici o quattordici di quei pani di mestura di piombo, di peltro e d'ariento vivo e d'altra materia, la fece condurre alla nave, contro la voglia del succero, degli altri parenti e di tutti gli amici e della donna ancora, che fingeva di piangergli dietro; e tutta Pisa zi burlava s dirideva di lui, e certi, che lo conoscevano ingegnoso e accorto per lo addietro, si pensavano che egli avesse dato la volta e impazzato, come molti, in quella maladizione dell'alchimia. La nave, dato le vele al vento, ch' era prospero, si parti al suo viaggio. La Pippa, facendo la vista di essere restata mal contenta, attendeva a provveder la casa, e governare i figliuo-li. La nave al tempo debito arrivò a Marsiglia, dove una notte Fazio gittò in mare tutti que' pani dell'alchimia, e uscitosi di nave, colla sua cassa, se ne andò coi vetturali insieme a Lione, dove stato alquanti giorni, mise mano ai suoi sacchetti, e a una delle prime banche che vi fus-sero, annoverati i suoi danari, se ne fece fare due lettere di cambio per Pisa; una alla ragione de Lanfranchi, l'altra al hanco de' Gualandi, e una lettera scris-

& alla moglie, come secontera mimasto avvisandola avere venduto il suo ariento, e di corto tornare a Pisa ricco. La qual lettera la Pippa fece leggere prima a suo padre, e poi a gli altri parenti a amici di Fazio, i quali tutti si maraviglavano, e molti nollo credevano, aspettandesi l'opposito. Fazio, dopo non melto, cole sue lettere di pagamento si parti di Lione, e rudonne a Marsiglia; e indistopre una na-ve Buscaina, carica di grano, salio, si condusse a Livorno, e di quivi a Psa. E la prima cosa se ne andò a visitar la mo-glie e i figliuoli, e pieno di gioja e d'atlegrezza abbracciava e basciava ognuno, che egli scontrava per la strada, dicendo che coll'ajuto di Dio era tornato ricco, sendo l'ariento suo riuscito finissimo, e 'a agni paragone; e andatosere colle lette-re di credenza in banchi di Gualaudi e dai Lanfranchi, gli furono rimessi e anno-'verati nove mila ducati d' 170, e tutti se gli fece portare a casa cos maraviglia e piacere dei parenti e degli amici, i quali non si saziavano di accarezzarlo e di fargli festa, lodando estremamente la sua virtà. Fazio, ricchissimo da par suo ritrovaudosi, veggendo che tuka Pisa oggimai credeva che dall'alchima fusse uscito la sua Fischezza, fece pensiero di valersene e cominciarla a spendere; e prima riscosse il suo poderetto, e poi comperò una bellis-

PRIMA CENA. sima casa, dirimpetto alla sua, e quattre possessioni delle migliori, che fussero nel contado di Pisa. Comperò ancora per due mila scudi di ufizj a Roma, e due mila ne poss in su n'un fondaco a diece per cento, di maniera che egli stava come un principe, e abitando la casa nuova, aveva priso due serve e duo servidori, e teneva due cavalcature, una per se, e l'altra per la donna; e onoratissimamente ve-stiti figliuoli, si viveva colla sua Pippa pacificamente in lieta e riposata vita. La Pippa, che non era solita, in tanta roba e in tante delicatezze ritrovandosi, insuperbita, deliberò condursi in casa una vecchierella sua conoscente, e seco una sua figliuoletta di sedici in diciassette anni, bellissima e maraviglia; e fece tanto che Fazio ne fu contento, dicendogli che la fanciulla, per cucire, tagliare e lavorare camicie e scassie era il proposito appunto ed il bisogno della casa; e così col suo marito e coi igliuoli viveva contenta in lieta e dolce pace. Ma la fortuna invidiosa, che sempre fu nemica de' contenti e de' mondani piaceri, ordinò in guisa, che ·la letizia loro in dolore, la dolcezza in amaritudine, ed il riso in pianto presta-mente si rivolse; perciocche Fazio si innamoro ardentissimamente della Maddalena, che così si chiamava la figliuola di quella vecchierella, e cercando con ogni opportuno rimedio di venire allo intento

· NOVELLA V. danari corruppe la vecchia poverissima; dimodochè la figliuola conobbe carnelmente. E continovando la cosa pur senza saputa della denna, di giorno in giorno a Fazio cresceva lo amore, avendo dato la fede sua a lei, e alla madre di tosto maritaria con buonissima dote, attendeva a darsi piacere e buon tempe; e, ancorchè tuttavia spendesse qualche fiorinello, segretamente si godeva la sua Maddalena. Ma non potettono tanto cautamente governarse, che la Pippa non se ne avvedesse; di che cel marito prima ebbe di sconce e di strane parole, ma poi più villanamente colla vecchia e colla Maddalena procedette, e dopo desinare, un giorno che Fazio era andato fuori, colle loro robe ne le mandò con Dio, avendo detto loro una villania da cani. Di che Fazio le fece grandissimo romore, e a casa loro le cominciò a provvedere, crescendogli sempre più di mano in mano il disordinato desiderio, e colla moglie stava sempre in litigi e in guerra, perchè nolle dando egli più noja la notte, come prima far soleva, andando il giorno a scaricar le some colla sua Maddalena, era colei in troppa rabbia per la gelosia, e per lo sdegno salita; talchè in quella casa non si poteva più stare per le grida e i rimbrotti della donna. Onde Fazio garritola, confertatola, e più volte minacciatola, e miente giovando, per dar luogo al furore

PRIMA . GENA. di leire al suo cocentissimo aumre, se m andò in villa, e vi fece la sue Maddalena, e la madre venire, dove senza emergli rot. te la testa dalla importuna e sasievol me glie, allegrissimo badava a cavarsi de sue voglie. Della qual cosa la Pippa restò di dolorom e mai contenta, che-altro non faceva mai ne giorno ne notte, che piangere e sospirare del disleal marito, della di-sonesta vecchia, e della odiata fanciulla dolendosi e rammaricandosi. Ed essendo gia passato un mese, e Fazio non tornando, nè facendo segno di voler tornare, colla sua innamorata trastullandosi, coa diletto incomparabile e con immensa gioja consumava il tempo. Il che sapendo la Pippa. fuor di modo, e sopra ogni guisa umana dolente, in tanta collera, furore a rabbia contro le donne e lo sposo suo si raccese, che disperata, non pensando di danno che riuscir ne le poteva, si dispose e diliberò di accusare il marito, che non guadagnati dall'alchimia, ma rubate aveva i damri a Guglielmo Grimudi, i quali di Francia aveva finto di portare deld'ariento venduto; in questo modo, di-cendo, gastigherò lo ingrato sposo e le memiche femmine. E senza altro pensare, infuriata allora allora si mise a ordine, a senza torre compagnia di serve, sola, postata dal furore se ne andò, che era quati sera, dentro a un Magistrato, che giustizia teneva, 'come nella città nostra gli

Ý

NOVELLA T etto di guardia e di balia, al quale feca intendare tutti i casi del marito, così con me da lui l'erano stati raccontati; digendo che andassero a vedere, che Gugliela mo era sotterrato nella vulta della casa vecchia, e disegnò lero il luogo appunto. Il Magistrato fece il primo tratto ritenere la donna, pensando ch'esser potesse, e non esser la verità; e mandarono segretamente e con prestezza, e trovarono, in quanto al morto Guglielmo, così essere come la Pippa aveva detto, e la notte stessa fecero andar la famiglia del bargello, che nel letto, colla sua amorosa giacendo, Fazio, che non se lo aspettava, furiosamente presero, ed innanzi al giorno in Pisa e in prigione condussero. Il quale malfinconoso in-sino al di stette, e dipoi venuto alla esamina, nulla voleva confessare. Ma coloro gli fecero venire innanzi la moglie, alla cui vista, egli gridò ad alta voce, dicendo, ben mi sta; e a lei rivolto disse: Il troppo amore, che io ti portai, m'ha qui condotto; e al Magistrato poscia rivoltosi, tutto il caso, così come veramente era seguito, raccontò. Ma coloro spaventandolo e minacciandolo sempre, gli dissero che fermamente tenevano, che Guglielmo maliziosamente da lui fosse stato ferito e ammazzato per rubargli i suoi danari e godersegli, come per infino allora gli era ninscito; e incrudeliti, messolo alla tortu-na, tanti martiri e tanti gli dierono, che

PRIMA CENA: 124 innanzi che da lui si partissero, ogni cosa, come a lor piacque, gli fecero confessare. Per lo che diede il Magistrato sentenza, che l'altra mattina, facendo le cerchie maggiori per Pisa, fosse attanagliato finalmente e squartato vivo.; e. subitamente tutti i beni di Fazio incorporarono. E Guglielmo cavato di quella volta, fecero sotterrare in sagrato, con meraviglia e stupore grandissimo di chiunque lo vide; e senza indugio mandarono in villa a pigliare la possessione dei poderi, dove fu cacciato ognuno fuori, e la Maddalena e la madre se ne tornarono in Pisa alla loro casetta povere e sconsolate. La Pippa, sendo stata licenziata, se ne torno verso casa, credendosi, come prima, essere la bella madonna; ma di gran lunga ne rimase ingannata, perchè le fantesche, i servidori e i figliuolini trovò fuori dalla famiglia della corte essere stati cacciati; onde con essi dolorosa a morte, nella sua vota casa se ne entrò, tardi piangendo e dolendosi, accorta del suo errore. La novella si sparse intanto per tutta Pisa, talchè ognuno restava attonito e pieno di meraviglia, biasimando non meno la scel-·lerata astuzia dell'alchimista, che la iniqua ingratitudine della perfida moglie. E il padre e alcuni parenti, che a visitarla erano andati, tutti la riprendevano e proverbiavano rigidamente, protestandole cke co i suoi figliuoli insieme si morrebbe di

NOVELLA Y. fame, così crudele avendo fatto ed inumano tradimento al povero suo marito; per la qual cosa malcontenta e piangendo lasciatola avevano. Venne l'altra mattina, e all'ora deputata sopra un carro lo infelicissimo Fazio, fatto per tutta Pisa le cerchie maggiori, in piazza condotto, sopra un palchetto a posta fatto, bestem-miando sempre se e la iniqua moglie, dal manigoldo in presenza di tutto il popolo fu squartato, e dipoi insieme ridotto, e sopra il medesimo palchetto accoucio, fu disteso, che quivi tutto l'avanzo del giorno stette, a esempio dei rei e malvagi uomini. La Pippa, avuto le tristissime novelle, quanto più essere si possa dolorosa, priva trovandosi per la sua rabbia e gelo-sia del marito e della roba, si dispose da se stessa del commesso peccato pigliarse la penitenza; ed arrabbiata, pensato avendo quel che far voleva, quando la maggior parte delle persone era a desinare, coi suoi figliuoletti, presone uno da ogni mano, piangendo in verso piazza preso il cammino, quelle poche genti, che la riscontravano, conoscendola, la biasimavano e riprendevano e lasciavano andare. E così in piazza appiè del palchetto arrivata, pochissime persone vi trovò intorno, e se tra quelle poche eva chi la conosces-se, non sapendo quello che far si voleva, le davano la via, ed ella piangendo sempre coi figlinoli, la crudelissima scala sali,

226 PRIMA CENA. e fingendo sopra il palchetto d'abbraci ciare e piangere il morto suo sposo, sera d'intorno aspramente ripresa dicendo: Per sima femmina! ella piange ora quello cha ella ha voluto, e da se stessa procacciatosi. La Pippa ayendosi fitto l'ugna nel vie so, e stracciatosi i capelli, tuttavia piangendo e baciando il viso del morto marito, fece i teneri figliuolini chinare, dicendo, abbracciate e baciate lo sventurato babbo, i quali piangendo, tutto il popole lacrimar facevano. Ma la cruda madre in questa, cavato fuori del seno un bene arrotato e pungente coltello, l'uno dei fi-gliuoli in un tratto percosse nella gola, e lo scannò di fatto, e più rabbiosa che percossa vipera, in un attimo all'altro voltasi, il medesimo fece così tosto, che la brigata a fatica se ne accorse; e furiosamente in se rivoltasi, nella canna della gola il tinto coltello tutto si mise, e scannatasi, morendo, addosso ai figliuoli e al morto marito cadde morta. Le persone, che erano quivi interno, ciò veggendo, lassi. gridando corsero, e i due miseri fratellini, e la disperata madre trovarono, che davano i tratti, sgozzati a guisa di semplici agnelli. Il romore e le grida subito si levarono altissime, e per tutta Pisa si sparse in un tratto la crudele novella; talchè le genti, piangendo, correvano là per vedere uno così spaventoso e orribilissimo spettacolo, dove il padre e la madre con

due loro così belli e biondi figliaclini empiamente feriti, e crudelissimamente insanguinati, morti l'uno sopra l'altro attraversati giacevano. Ceda Tebe e Siracusa. Argo, Micena e Atene, ceda Troja e Roma. alla infelice e sfortunata Pisa. I pianti, i lamenti e le strida intanto erano tali, e cosìfatte per tutta la città, che pareva che dovesse finire il mondo. E soprattutto doleva ai popoli la morte dei due innocenti fratellini, che senza colpa o peccato troppo inumanamente del paterno sangue, e di quello dell'empia madre tinti e macchiati, in terra morti stavano, in guisa che pareva che dormissero, avendo la tenera gola aperta, e di quella caldo e rossissimo sangue gemendo, tanta nei petti dei riguardanti e doglia e compassione mettevano, che chi ritenere avesse potuto le lagrime e il pianto, o sasso o ferro, più tosto che corpo umano, si sarebbe potuto dire; perciocchè il crudo e scellerato spettacolo arebbe potuto destare alcuno spiri-20 di pietà nella crudeltade stessa. Quivi alcuni amisi e parenti di Fazio e della Pippa, con licenza della giustizia, il ma-zito e la moglie secero mettere in una bara, e perchè essi erano morti disperati, non in luogo sagro, ma lungo le mura gli mandarono a seppellire. Ma i due fratellini, con dolore inestimabile di tutti i Pisani, in Santa Caterina sotterrati furono.

IF.

:

## NOVELLA VI

# Recconciarle o rifarle.

Il Prete da San Felice a Ema col voler darle un papero, conosce carnalmente e inganna la Mea; di poi ritornando è da loi ingannato, e perdendo il papero e i capponi, doloroso, non potendo ira ai suoi piedi, è portato a casa.

Von accorti avvedimenti, non pronte risposte, non audaci parole, non arguti amotti, non scempia goffaggine, nou goffa scempiezza, non faceta invenzione, non piacevole o stravagante fine, non la letizia e il contento, ma focosi sdegni, feroci accenti d'ira, ingiuriose parole, angosciosi la-menti, rabbiosa gelosia, gelosa rabbia, crudele invenzione, disperato e inumano fine, il dispiacere ed il dolore avevano questa wolta dai begli occhi delle vaghe giovani tirato in abbondanza giù le lagrime, e bagnato loro le colorite guancie e il dilicato seno; nè di piangere ancora si potevano tenere, molto biasimando la malvagia femmina, quando Siringa, che seguitar doveva, rasciugatisi gli occhi, prese così a favellare: Pietose donne, e voi altri, certamente, che non è stato fuor di pro-Losco.

**130** PRIMA CENA. posito, in mezzo a tanto zucchero e unele, alquanto d'aloè e d'assenzio mescolare; a fine che per la amaritudine, sia meglio conosciuta la dolcezza, perciecche i contrarj posti insieme, le cose buone e belle, di bontà e di bellezza in infinito acerescono. Per questa cagione dunque io mi rendo certa, che se le passate novelle della presente sera vi tornarete nella memoria, quanto più questa v' ha dato doglia o maninconia, tanto vi accresceraono gioja e contento. E ancora io bo speranza, che la mia favola, la quale sarà tutte rideute e lieta, maggiore allegrezza e conforto vi porga; e così detto, con un dolce riso soavemente la lingua sciolse.

Come voi dovete sapere, usanza è stata sempre mai nel nostro contado, che i preti della villa, quando per avventura 🕏 la festa alla lor Chiesa, invitano tutti i preti loro vicini: per lo che avendo il prete del Portico tra l'akre, una volta la festa, tutti i preti da lui chiamati vi conporsero; tra i quali vi fu un ser Agostino, che ofiziava a San Felice a Ema, poco indi lontano. Il quale, mentre che la Messa grande solennemente si cantava, vide per sorte nella Chiesa una bella giovine e manierosa: e demandato livi interno, chi ella fosse, gli fu risposto esser quindi popolana; e perchè ella gli andava molto per la fantasia, poco ad aliro, fuor che a mirarja e vagheggiarla, attese la mattina. Ava

NOVELLA VI venne poi che detto l'ufizio e fornite le Messe, tutte le persone di Chiesa partitesi, se ne andarono a desinare, e così fecero i preti. In sul vespro poi, ser Agostino uscendo così fuori in sulla strada; per via di diporto, vide per buona ventura in sul suo uscio sedersi la giovane, che voduto la mattina in Chiesa aveva, la quale si faceva chiamar Mea, moglie di na muratore, che in compagnia dell'altre donthe vicine si stava al fresco e a motteggia re. Per la qual cosa, chiamato il prete della Chiesa, lo prese a domandar di lei e della sua condizione; il quale gli rispose, essere tutta piacevole e buona compagnia, eccetto che coi preti, i quali, che che e ne sosse la cagione, aveva più in odio, whe il mai del capo, e non voleva, non the far lor piacere, ma pur sentirgli ricordare. Gran meraviglia se ne fece ser Agestino, e fra se dispose di caricarglieme a ogni modo, dicendo seco medesimo: To so che tu ci hai a lasciar la pelle, voglia tu, o no; e perchè ella non avesso cagione di conoscerlo per prete, se gli levò, benchè mal volentieri d'intorno. ina di lontano la riguardava pure sott'oci chi, che non pareva suo fetto; e quante più la mirava, tanto più gli cresceva il de-ciderio di possederla. In questo mentre ne venne il vespro, e di poi la compieta, che h Mea non entrò mai in Chiesa, tanto che

Sernito gli usici è la festa, ser Agostino

stino; entriamo in casa, e saremo d'accordo. La Mea, ch'era di buona cucina, aocchiato quel paperone, ch'era grosso e bianNOVELLA VI.

eo, alla bella prima si rizzo coll'infalata in grembo, e mise colui dentro, e serrò l' uscio. Come il prete si vide in terreno, e l'uscio serrato, disse alla Mea: Udite, madonna. Questo papero, che voi vedete sì bianco e bello, io lo portava all'oste; pure a voi non si può negare, se voi mi darete delle cose vostre; e nella fine rimaserv insieme, che ella gliene desse una abbracciatura, e che il papero fosse suo; e così la Mea, parendole un cotal solluccherone cresciuto innanzi al tempo, se lo cacciò sotto; e fornito che gli ebbero ambe-duoi la danza, si levò su la donna, e disse a colui: Tu te ne puoi andare a tua posta, che il papero è mio. Il malprete rispose: No no: voi noll'avete guadagnato ancora; perciocchè quello che io deveva aver da voi, avete voi avuto da me, poi-che stando di sopra, sete stato voi l'uomo, e io la donna, trovandomi di sotto, ed essere stato cavalcato. La Mea fece bocca da ridere, e disse io ti ho inteso; e perchè il sere l'era riuscito meglio che di paruta, sendo giovane ancora, grande del-la persona e morbido, se lo tiro volentieri addosso; sì che fornito la seconda ballata, pose le mani ser Agostino di fatto in sul papero, e disse alla donna: Monaz voi ancor vi bisogna, se voi lo volete, star sotto un'altra volta, perchè questa d'ora, sconta quella di prima, e semo appunto pagati e del pari; a quest'altra volta, sà

PRIMA · CENA. bene; che voi arete, e giustamente, guadagnato il papero. La Mea, che per infino all'ora se ne era riso, e recatoselo in burla, se questa cosa le parve strana, non è da domandarne, e voltatasegli con un mal viso, disse: Non ti vergogni tu, villan tirchio? Che pensi tu aver trovato qualche femmina di partito? ribaldone, egli ti debbe piacer l'unto; dallo qua, e vatti con Dio, e volevagniene strappare di ma-no; ma il prete lo teneva forte, e accostatosi all'uscio lo aperse, e voleva fuggirsene, se non che colei se gli parò innanzi, e cominciò a dirgli villania, e co-lui a risponderle. In questo accadde appunto, che fuori d'ogni sua usanza, giunse qui il marito della Mea, e sentendogli quistionare, dato una spinta all'uscio, entrò in casa, e veggendo la moglie con-quel contadino alle mani, disse: Che diavol gridi tu, Mea? Che domine hai tu che fare con cotesto villano? A cui, senza aspettare altro, rispose subito ser Agostino, e disse: Sappiate, nomo da bene, che io mercatai con questa donna trenta soldi questo papero, e di tanto restammo d'accordo nella via; ora ella qui in casa me ne vorrebbe dar diciotto. Tu menti per la gola, soggiunse la Mea, e parendole ottimo modo a ricoprire il suo fallo col marito, seguitò dicendo:: Io te ne volevapur dare venti, e così facemmo i patti; e in dico trenta, rispose il prete; per la qual

NOVELLA . YI.

sosa il merito di lei disse: Deh, Mea lascialo andare in mal'ora! tu diresti pări, ed egli casso, e non verreste mai a conclusione. Hai tu paura che t'abbjano a mancare i paperi? Vadiasene col mal'an che Domenedio gli dia, soggiunse la Mea; che egli non troverà mai più chi gli faccia quel che gli ho fatt' io. Il prete, partendosi di casa disse: E tu non troversi mai più altri, che abbia sì grasso e sì grosso papero; e allegro fuor di modo se pe tornò a casa, che da persona non fu conosciuto. Il marito, non avendo bene in-teso le parole della Mea, le disse: E che gli hai tu fatto però? Egli era più presso al dovere di te, e se egli lo porta in Firenze, ne caverà de soldi più di quaranta; e così tolto di casa quel che gli bisognava, se ne tornò a lavorare, e la Mea a nettar l'insalata, piena tutta di stizza e di dolore, che da un villano a quel modo fusse stata bessata. Passarono intanto otto o dieci di, che ser Agostino, pensando alla sua Mea, che gli era riuscità meglio, che pensato non s'aveva, si dispose di tornure a visitarla, e veder, se egli potesse colpir seco di nuovo, ma non come prima a macca; anzi pentito al tutto di quel che fatto aveva, in quel modo medesimo vestito da contadino, tolse il papero stesso e un pejo di buoni e grassi capponi, con animo di darle l'uno per lo benefizio ricevuto. e gli altri per quello che egli sperava di riceNOVELLA VE

7 07 1 Ci

buona donna, che l'altra volta che jo ci fui, con esso voi mi portai un poco alla salvatica, e quasi villanamente, ma se colui non sopravveniva, io vi lasciava il papero senza fallo alcuno; ma pensando ch'es, ser dovesse vostio marito, com'esser doveva, feci così per lo meglio, che mi parve assai buono spediente per l'onor vostro e per la salute mia. Ma ora son tornato a fare il debito mio, eccovi iunanzi tratto il papero, ed i capponi saranno anche vostri, perch' io ho disegnato che noi siamo amici, e tuttavia vi arrecherò quan-do una cosa, e quando un'altra. lo he dei pippioni, delle pollastre, del cacio, de' capretti, e sempremai, secondo le stagioni, vi verrò a visitare colle man piene. Rise la Mea, e rispose dicendo: Io non credo che mai più alla sua vita ci tornasse quello sciatto di mio marito a quella otta; ma vedi, tu mi facesti montare la luna, dimanierachè io t'arei manicato seuza sale. E questo detto, preso il papero e i capponi che il prete le lasciò volentieri, pensando che ella si fosse rap-pacificata, e messegli n'uno armadio, dicendo, or ora fo ciò che tu vuoi. Ma in quella che ella tornava a lui, fatto non so che cenno, sentirono hattere l'uscio rovinosamente; perciocchè colui, uscendo d'agguato, aveva aperto l'uscio pian piano, e di fuori trovandosi, picchiava a più potere; per lo che la donna, fattasi alla fi-

•

nestra, e tirato la testa prestamente a er, disse quasi piangendo: io son morta. Ohimè, che questo è un mio fratello, il più disperato e crudele uomo che sia nel mondo! e volta a ser Agostino, disse: Entra tosto in questa camera, che guai a te e me, se ti vedesse meco; e in un tratto sece la vista di tirar la corda, e spinse il prete nella camera, e messo nell' uscio di quella un chiavistellino, si fece in capo di scala, dicando forte, acciocche colui intendesse: Ben sia venuto per mille volte il mio carissimo fratello. Colui ammaestrato, così rispose con voce alta e minacciante: E tu per cento mila sii la maltrovau. Vedi che io t'ho pur giunta questo tratto, che tu pensavi che io fossi mille miglia lontavo. Dove è, malvagia femmina, quel traditore del tuo amante, che ardisco di fare alla cusa nostra tauto disonore? dove è egli, ribalda, che io voglio ammazzar te e lui? la Mea piangendo e gridando diceva: Fratel mio, misericordia! io non ho persona in casa. Si, hai bene, seguito colui, io lo troverò hen io; e sendo famiglio del Podestà del Galluzzo, aveva cavato fuori la spada, e arrotavala su per lo ammattouato, soffiando e sbuffando tuttavia. Per la qual cosa venue a ser Agostino in un subito tanta paura, che egli fu per venirsi meno; perciocchè la Mea piangendo e raccomandandosi, e colui bestemmiando e minacciandola, fingerano

troppo bene; ma nella fine colui dato un calcio nell'uscio della camera, disse gridando: Apri qua, che io vo' veder chi ci è, e passarlo fuori fuori con questa spada. Il prete, sentito dimenar l'uscio, e udite le colui parole, non stette a dir che oi è dato, ma parendogli tuttavia sentir passersi da banda a banda, si gittò da una finestra, alta forse venti braccia, che dietro alla casa riusciva sopra una vigna , e poco mancò, ch' ei non rimanesse infilzato sopra un palo; pure dette in terra, ma di sorte, che si ruppe un ginocchio, e sconciosse un piè malamente. Pure tanta fu la paura, che egli si stette cheto come l'olio, e non si reggendo in su le gambe, carponi se ne andò tra vite e vite tanto, che più d'una balestrata si discostò dalla casa. Come coloro sentirono il romore del salto, subito apersono la camera, ed entrati dentro e veduto la fine, non cercarono più oltre, ma cascarono ambedue nelle maggiori risa del mondo, e andaronsene a vedere il papero e i capponi, ch'erano buoni e grassi; e la Mea non capiva nelle quoja per l'allegrezza, parendole essersi vendicata a misura di carboni. E sia certo ognuno, che non è cosa nel mondo, che tanto piaccia e contenti quanto la vendetta, e massimamente alle donne. Il misero ser Agostino carpon carponi, doloroso e tremante tanto adoperò, che si condusse alla strada, e nascoso stette per

140 PRIMA CENA. infino alla sera, tanto che per avventura vide passare il mugnajo, che macinava 'alla pescaja d'Ema, suo amico e vicino, il quale chiamato con bassa voce, è datosegli a conoscere, pregò che sopra un mulo lo mettesse, e a casa ne lo portasse. Il mugnajo, meravigliaudosi, senza voler altrimenti intender la cagione, come quivi a quell'otta, e in qual modo si fosse condotto, sopra un mulo lo pose, e increscendogliene fuor di modo, a casa sua lo condusse; e, come il prete lo pregò, non disse mai niente a persona. Ser Agostino alla fante e alla madre poi, trovò certa sua scusa dello essere uscito a quella foggia travestito, e così della rottura del ginocchio e della isvoltura del piede, che n'ebbe assai parecchie e parecchie settimane, e al mugnajo ancora fece credere certa sua invenzione, talche di molto tempo stette la cosa, che non si seppe, e non si sarebbe saputa mai, se non che ser Agostino già vecchio, morto la Mea e il marito, la disse più volte, e la raccontava per via di favola.

#### · NOVELLA VII.

Prete Piero da Siena, mentre vuole beffare un cherico Fiorentino, è da lui bessato in guisa, che egli vi mette la vita.

Aveva Siringa colla sua novella fatto più volte arrossire e ridere le donne, e parimente e a loro, e a i giovani addolcito il cuore, e racconsolato l'animo, e più lo arebbe fatto, se messer lo prete, non si fusse, saltando, fatto male alcuno, solamente messovi, che hen gli stava, il papero e i capponi. Ma Fileno, sentendola già tacere, e sappiendo a lui toccare il dover dire, così con dolce favella a ragionare incominciò. Leggiadre donne, e voi generosi giovani, io voglio colla mia favola, farvi sentire una beffa fatta da un Fiorentino a un Sanese, il quale cercava di beffare lui, e perciò non è da increscerne troppo, ancora che male ne capitasse, perchè chi si diletta di far frode, non si dee lamentar s'altri lo 'nganna; e disse.

In Prato, non so già se di Toscana ragionevol Città, o pure bellissimo Castello fu, non ha gran tempo, un Messer Mico da Siena, priore nella Pieve principale, il quale aveva seco un suo nipote, an-

PRIMA CENA. ch'egli prete, ma giovane tanto, che non diceva ancor Messa; solo era ordinato a Pistola e a Vangelo, e un altro chericotto teneva ancora a fare i servigi della sagrestia e della Chiesa, che per essere da Firenze, lo chiamavano il Fiorentino. Il quale, ancora che fusse giovanetto, era nondimeno sagace e malizioso, e bizzarretto al-quanto, tal che con prete Piero, che così si faceva chiamare il nipote del detto Priore, stava sempre in litigi e in quistione, di che Messer Mico aveva grandissimo dispiacere; e se non fosse stato che dal Fiorentino si trovava ben servito, per liberarse da così fatta seccaggine, venti volte l'areb-be cacciato via, e col mipote più volte n'ebbe di sconce e di cattive parole, mettendo ogni diligenza per tenergli d'accordo e in pace, Ma nulla rilevava nella fine, perciocche il Sanese, veggendosi padrone; di troppo l'altro superchiar volea, e colul non gliene risparmiava una maladetta. Ora prete Piero avendo in animo di voler far una bessa daddovero al Fiorentino, sendogli venuta un giorno una bellissima occasione, deliberò di fargliene la notte; e così la sera : poichè egli ebbe cenato, • ognuno se ne fu andato a dormire, stette tanto alla posta aspettando (perciocchè solo in una camera dormiva allato a quella del Zio ) che tempo gli parve di dar cominciamento a quello, che di fare intendeva. E partitosi tutto solo di camera,

143

se ne venne chetamente in Chiesa, e aperse una sepoltura, dove era stata sotterrata il giorno una fanciulletta, che era morta in sei ore, per lo avere mangiato funghi velenosi; e cavatola fuori, e ricoperto lo avello, la prese in ispalla, e portatola die-tro all'altar grande, dove venivano all'ora le funi delle campane, la lego con suoi artificj alla fune di quella campana, che livi a poco doveva il Fiorentino sonare per dare segno di mattutino, e congegnole la appunto, che nel dare egli la prima sonata, gli venivano appunto i piedi di quella morta a percuotere nella testa; così satto, si parti di quivi, e rasente l'uscio del chiostro, onde passar doveva il Fiorentino, si nascose, aspettando quello che riuscir ne dovesse. Vennene intauto l'ora diputata, ed il Fiorentino levatosi al solito, senza accendere altrimenti lume, perciocch'egli v'era pratico, e mille volte trovato aveva le cumpane al bujo, là se ne andò sicuramente. E come egli giunse. dette di piglio al canapo di quella più grossa, che sonava mattutino, e nel dar la stratta allo ingiuso, i piedi di colei gli vennero a dare per istiancio in sul capo, e strisciarongli giù per la tempia sinistra, in su la manca spalla; per la quel cosa il Forentino mise un muglio grandissimo, dicendo, Cristo ajutami! e lasciato con furia la fune della campana, tremando e gridundo si diede a fuggire. Prote Piero,

guardando così in cagnesco, vide ciondolare colei morta, e legata per le chiome NOVELLA VII.

ella fune della campana grossa, e 'conobbela subito alle treccie lunghe e bionde, e a una ghirlanda, che ella aveva in testa di diversi fiori; per la qual cosa, spiccatola diligentemente, ancora che con gran fatica, se la mise in collo, e condussela al suo avello, per risotterrarvela, e starsi poi sempre cheto, per non dar quel piacere a prete Piero. Ma poichè egli l'ebbe aperto, gli cadde nella mente di poter fare un bellissimo tratto, henchè assai malagevole e molto pericoloso; e quivi lasciato la morta, uscendo fuori, perch'egli era assai destro e gagliardo, tanto fece, ch'egli salì per un muro sopra un tetto; e indi scese nel chiostro, e aperse l'uscio della Chiesa, che colui serrato aveva; e andatosene alla porta grande, la riserro a chia-vistello, e dopo postosi quella morta addosso, se ne venne pian piano, tanto che alla camera di prete Piero giunse; e posto la morta leggiermente in terra, si mise in orecchi a canto all'uscio, per udire quello che colui facesse, e lo senti russare fortemente: di che oltre a misura contento, ma più per lo aver trovato l'uscio socchiuso, stato lasciato da prete Piero a bella posta per lo caldo grande, e così la finestra della camera, sendo allora nel cuore della state, onde gli nacque nuovo disiderio di voler tentare più innanzi, sì che ripresa colei in su le braccia, pian piano e che-Lasca.

446 PRIMA CENA. tamente entrò nella camera, e accostatosi al letto, quella morta gli pose a giacera a canto, e partissi; e quindi poco lontano si pose in agguato per vedere, e udire quanto di ciò seguisse. Prete Piero, per Jo disagio, era entrato in un grave profondissimo sonno; pure in sul far del di si risentì, e rivoltatosi per lo letto, non hen desto ancora, pose appunto la mano in sul viso di colei; e trovatolo morbido e freddo più che marmo, la tirò subito a se, e pieno di maraviglia e di paura aperse in un tratto gli occhi, e quella mortà vide; e tornatogli nella memoria quel che fatto aveva, dubitando non colei fusse venuta quivi per istrangolarlo, in uno stante gli venne tanta paura, che egli si gittò subitamente a terra del letto, ed in camicia fuggendo si uscì di camera, e non restando di correre pur sempre gridando, giunse per lo verone in capo di una sca-la, che scen leva in terreno, e tanta fu la fretta, che egli aveva di dileguarsi, che tutta la tombolo da imo al sommo, e nel cadere si ruppe un braccio, e infransesi un fianco, e in due od in tre lati si spezzò la testa; sicchè senza poterse muovere, laggiù disteso in terra, gridava in modo, che egli intronava tutta quella canonica; tanto che il priore, il famiglio e la serva corsero chi mezzo vestito, e chi in camicia, e prete Piero trovarono a piè di quella scala, che non restava di guaire e di

summaricarse. In questo mentre, avendo il-Piorentino ogni cosa veduto, e come tutti di casa erano corsi al romore, s'era uscito d'agguato, e andatosene in camera di colui, prese prestamente la morta, e per la via di la, senza essere stato veduto nà da loro, nè d'altrui, se ne corse in Chiesa e colei risotterrò nel suo avello, e racconciolle per infino la ghirlanda in testa, di sorte che non pareva mai, che di quindi fusse stata mossa, e se ne andò a sonare l'Avemaria, che già era di alto. Messer Mico, giunto dove il nipote giaceva tutto percosso, non meno dolente, che maravie lioso, poi che dalla fante è dal servidorè ajutato, lo fece rizzare, le venue domandando, perchè così fusse caduto, e che ne fusse stato cagione. Ma prete Piero nulla rispondendo, attendeva a dolerse e a rammaricarse; per lo che il priore veggendolo sì mal concio, e tutto il viso ed il cape sangue, sece dal famiglio chiamare il Fiorentino, che di già aveva cominciato a sonare a Messa, e mandollo per un medico, il migliore che fusse in Prato. Intanto confortandolo sempre, in camera ne lo voleva fare portare a braccia; per la qual com prete Piero gridando, prese a dire, che altrove, in ogai altro luogo lo portassero; e riposatosi alquanto in camera de'forasticri, narro loro la cagione tutta del suo male, e quello che si era trovato al capezza-

148 PRÍMA CENA. le. Laonde il famiglio, ch'era animoso, la corse prestamente, e non trovandovi nè fanciulla morta, nè segno alcuno ch'ella vi fusse stata, giù se ne tornò, con dire ch'egli doveva aver sognato; perchè nel letto suo non era persona nè morta nè viva. Intanto alle grida erano compariti alcuni preti vicini, e sentito il caso, e veduto il tutto, affermavano veramente, che gli era paruto fra il sonno vederla e sentirla, e che senza fallo aveva sognato. Colui disperandosi e per la meraviglia, e per lo duolo delle percosse, si fece nella sua camera portare, e colei non trovandovi, che ve gli pareva indubitatamente aver lasciata, fu da via maggior duolo e maraviglia soprappreso, cotale che sbigottito non sapeva più che si dire, nè che si fare. Comparse in tanto il medico col Fiorentino, il quale di fuori maninconoso, e dentro allegrissimo, mostrava che molto gliene increscesse. Ma dipoi che prete Piero fu medicato, che per dirne il vero non aveva troppo gran male, egli diliberò di chiarirse affatto della cosa, e in presenza di tutti, tutto quello che per far paura al Fiorentino operato aveva, e quello che gliene era intervenuto, pregando il zio e'l cherico, che fussero contenti di volergli perdonare, appalesò. Quivi maravigliandosi ciascuno, vispose il Fiorentino dicendo: Perdoniti Dio. che a me questa notte non hai fatto nè paura, nè cosa niuna che io sappia; e rac-

NOVELLA VII. 149 sontato, come sonò prima mattutino, e di poi tornatosene al letto, in sul far del di l' Avemaria, e mentre che dopo sonava a Messa, senti le grida ed il famiglio, che lo venne a chiamare. Come? disse prete. Piero; e du capo fattosi ogni cosa per filo e per segno racconto. Il Fiorentino ristringendosi nelle spalle, faceva le maraviglie; di modo che colui, fattosi condurre in Chiesa, e indi alla sepoltura, e fattola scoprire, la morta fanciulla vi trovò dentro, che non pareva pure stata tocca di nulla. Per la qual cosa gli crebbero in mil-le doppi la maraviglia e il dolore, e quasi stupido e trasecolato, si fece ricondurre al letto, dove pensando sempre a questo fatto, tanto gli sopraggiunse e la doglia. e la maniuconia, che poco mangiava, e poco o niente dormiva; di maniera che o fusse la novità del caso, o gli umori maninconici, la rabbia e la frenesia, o pure il diavolo che lo acceccasse, un giorno fra gli altri, ch'egli era rimasto in camera solo, si gittò a capo innanzi a terra d'una finestra, che riusciva in una corte, dove battendo in su le lastre, si ssacellò, e morì che non battè polso; di che rimase scontento fuor di modo, e dolorosissimo messer Mico. E non avendo più a chi lasciare, rinunziò la prioria, e tornossene a Siena, tenendo per fermo, come anche la maggior parte delle persone, che il nipote fusse stato ammaliato. Il Fiorentino fu costretto anch' agli partirle, e venutosene a Firenze, si acconciò per cherico di sagrestia in San Piero Maggiore,
dove poi in processo di tempo raccentò
più di mille volte questa storia per novelit, perciocche altrimenti non si sarebbe
anti potuto risapere.

## NOVELLA VIII.

## Questa è da considerare.

Uno Abate dell'ordine di Badia, passendo per Firenze, visita San Lorenzo per vedere le figure e la libraria di Michel Agnolo; dove per sua ignoranza e prosunzione, il Tasso lo fa legare per pazzo.

Taceva già Fileno, strigatosi della sua favola, della quale molto si ragionava tra la brigata, lodando fuor di modo il subito accorgimento del Fiorentino; quando Lidia, che dietro gli veniva, senza fare altre paroto, disse: Anch'io, belle donne, vi voglio nella mia novella una beffa raccontare, la quale non credo che vi abbia a piacere, nè far ridere meno delle narrate; e seguitò.

Non sono ancora molti anni, che per Firenze passò uno abate Lombardo, che andava a Roma, frate dell'ordine di Badia, mentre che Ippolito de' Medici era ancora giovanetto, e alla custodia del Cardinale di Cortona, il quale in nome di Papa Clemente governava la città. Ora a questo abate, stando alloggiato in Santa Trinita, un giorno, tra gli altri, venne voglia di andare a vedere nella sagrestia

PRIMA GENA 153 nuova di San Lorenzo le figure di Michel Agnolo; e partitosi con due dei suoi frati, e con due altri della regola accompagnato, là se ne andò, dove il priore di detta Chiesa, perchè la sagrestia era ser-rata, fece chiamare il Tasso, che così per soprannome era detto un giovane che ne teneva le chiavi, ministro di Michel Agnolo, che lavorava allora il palco della libreria, che venne spacciatamente; a cui il priore disse: Sarai contento di mostrare a questo valent uomo la sagrestia e la libreria, e dagli ad intendere dove, e come hanno a star le figure, chi elle sono, e a che fine fatte. Il Tasso, risposto che volentieri, s'avviò innanzi, e lo aba-te e gli altri frati dietrogli, tanto che in sagrestia nuova gli condusse, dove il venerando padre dimandò di moltescose, delle quali tutte il Tasso gli dette notizia. Così lo abate avendo veduto, e ben considerato ogni cosa a suo agio, disse a un suo compagno: Per certo, che queste non sono, se non buone figure, per quel che si può giudicare; ma io mi pensava che elle fossero altrimenti, e stessero in altra guisa, e non mi son riuscite a gran pezza a quello che io m'immaginava. Vedi che questo Michel Agnolo non è però un Dio in terra come dice la plehe. Divero che le figure, che sono in casa i conti Peppoli, non perderebbero niente appresso queste. che dovettero essere di mano di Noddo.

o di qualche scarpellino. Il Tasso, -udendo le colui parole, quantunque ognuno gli recasse onore, e gli desse del messere e del reverendo, lo giudicò subito un solenne brodajolo, e su tutto tentato di rispondergli ia grammatica, di quella sua fina, che non è intesa ne da lui, ne da altri; pur poi si ritenne per lo meglio. Alla fine, di quivi partitisi per andare a vede-re la libreria, passaudo per la Chiesa, domandò l'abate il Tasso, quanto tempo era ch'ella fosse fatta, e chi n'era stato lo architettore, ed il Tasso gli disse egni co-sa; per che lo abate rispose e disse: Questa Chiesa alla fe non mi dispiace, ma non è da agguagliarla in parte alcuna al nostro San . . . . di Bologna. Il Tasso fu per ridere allora, e sì la collera lo vinse, che non si potette tenere che non dicesse: Padre, se voi sete così intendente e dotto nelle lettere sagre, come voi sete nella scultura e nell'architettura, per certo che voi dovete essere un gran baccelliere in Teologia. Il frate montone non intese, e disse: lo son pur maestro la Dio grazia; e' così ragionando, poiche essi furono usciti di Chiesa, saliti in su i Chiostri di sopra, arrivarono dove era una scaletta di legname, che saliva alla libreria, su per la quale si misero innanzi i frati, dopo lo abate, e l'ultimo era il Tasso; e così salendo adagio adagio vennero volti gli occhi all'abate iuverso la cupola; per lo

154 FRIMA ORNA che fermatosi a mezzo la scala si pose intentamente a rimirarla, e restato col Tas-so solo, perciocche i frati erano di già saliti nella libreria, disse: Questa cupola ha tanta fama per l'universo, ch'è una meraviglia. Ah! rispose il Tasso, padre, non è egli con ragione? dove trovate voi in tutto il mondo uno edifizio simile? ma la lanterna sopra tutto è miracolosa e senza pari; onde lo abate, quasi sdeguato, rispose dicendogli; Sì a detto tuo, e di voi altri Fiorentini; ma io ho inteso dire da persone degne di fede, che la cupola di Norcia è più bella assai, e fatta con maggiore artifizio. Il Tasso non ne volle più, e vennegli in un tratto tanta rabbia e tan-1a stizza, che rotto ogni freno di pazienza e di riverenza, messer lo abate prese ne i fianchi gridando ad alta voce, e tirollo allo indietro, di maniera che tutta tombolar gli fece quella scala, ed egli artatamente lasciatosegli cadere addosso, fu quasi per isbonzolarlo, e così addossogli cominciò a gridare ajuto ajuto, correte, correte qua, che questo frate è impazzato, e vuolsi gittare a terra di questi chiostri. Per la qual cosa, alcuni suoi garzoni, che lavoravano in una stanza quivi al lato, subito usciron fuori, e videro il Tasso addosso allo abate, che non restava di chiedere siuto e delle funi, e in parte serrava e stringeva colui, e di sorte gridando lo intronava, che egli non poteva

dir parola che sosse inteso. Così avendogli i lavoranti suoi portato prestamente un pajo di funi, e da quegli ajutato, le braccia e i piedi, anzi tutta la persona in modo legarono al frate, che a gran fatica dimenar si poteva; e a furia presolo di peso, lo portarono in una camera di la entro, e quivi in terra disteso e serrato al bujo lo lasciarono. I compagni dello abate erano corsi al romore; e perchè egli erano già dentro, e occupati in guardar la libreria, non potettero giungere in sul fatto, ma arrivarono appunto, che coloro, legato do menavano via, onde dolorosi gridando sortemente, addomandavano la cagione. perchè, e dove portato avessero così legato il loro abate. A cui il Tasso rispondendo affermava con giuramento, che se egli non fusse stato presto a tenerlo, che si sarebbe gittato a terra di quel chiostro, e che per suo bene lo aveva legato, e fatto mettere al bujo, acciocche non si svagando, più tosto e più agevolmente ritornasse in se, perch'egli era uscito fuori dei gangheri. I frati pur gridando, con certe pertone, che erano quivi corse al romore, si rammaricavano e chiedevano il loro abate. ll Tasso intanto , dato un canto in pagamento, fuggi via colla chiave della camera, dove era serrato il frate, e andatosene mel chiassolino, dove trovato il Piloto e I Tribolo, e altri suoi amici e compagni a bere, contò loro per ordine tutto quello

756 PRIMA CENA: che con messer lo frate gli era intervenu to, che tutti gli fece smascellar dalle risa Lo abate doloroso colà trovandosi, ne modo di sopra mostrovi, e non sapendo perchè cagione era sì fuor di se stesso, che egli non poteva ancora discernere bene. se egli era lui o pure un altro, o se egli dormiva o era desto; perchè in così poce spazio era successo il caso, che gli pare va ancor sognare, e quasi smemorato pensava pure, come il fatto fosse andato. Ma sentendosi nella fine tutto fiacco é mace ro, e dolersi fieramente le reni, e trovandosi legato, che dar non poteva crollo, rinchiuso si può dire in prigione, cominciò a gridare e a strider sì forte, che pareva che egli avesse il fuoco ai piedi, co-talche egli intronava tutto quel convento; per la qual cosa i suoi frati, gridando anch'essi, domandavano della chiave e del Tasso, il quale non trovandosi, e già il priore di San Lorenzo, corso al romore, fece tosto mandare per un magnano, e apri la camera, dove lo abate si trovà mezzo morto. Il quale tosto dislegato e levato da terra, gridando sempre io son morto, fu da suoi frati portato a braccia in camera del priore, e quivi non senza grande sdegno e dolore, avendo a tutti narrato come stava appunto la cosa, gridando ragione e giustizia, non si poteva dar pace che gli uomini dabbene e religiosi par sui, fossero da un artefice a quella

NOVELLA VIIT. 157 guisa bistrattati, e minacciava, non ch'altro, di farlo intendere al Papa. Il priore ne ebbe dispiacere grandissimo, e acconciolo in un cataletto, ne lo fece portare a Santa Trinita, il quale per la via non fece mai altro che guaire e rammaricarse, come colui che aveva di che. Ma nel convento fu poi il rammarico grande, e per sorte vi si abbattè a essere il Generale, il quale, inteso come il fatto stava, infuriato corse al Cardinale, a cui parve molto strana e brutta la cosa, e di fatto fe' intendere al Vicario, che facesse d'avere il Tasso nel-le mani. Per la qual cosa, e per commessione degli Otto, fu messo tutta la fumiglia del bargello in opera, cercandolo, come fosse stato il maggior ladro del mondo: il che risapendo il Tasso, prese per ispediente, sendo già l'Avemaria sonata, d'andarsene in palazzo, dove da messer Amerigo da San Miniato suo amico, e favorito del Cardinale, fu nascoso. La sera poi, che Monsignore ebbe cenato insieme col Magnifico, sendo ancora a tavola, e di questa cosa ragionando, molto biasimava e minacciava il Tasso, con dire che ai forestieri e religiosi s'aveva ad aver rispetto. Ma il Magnifico lo difendeva, dicendo: La cosa non sarà poi così come ella si dice, e bisogna intendere l'altra parte; il che udendo messer Amerigo, mandò a dire al Tasso, che usciase d'aggnato, e che venisse via; che allora era

**258** PRIMA - CENA, tempo di favellaro. Il quale tosto quivi comparse, e trattosi di testa, foce rive, renza a Monsignore e al Magnifico, e poscia prese a favellare, besì dicendo: Jo son venuto, Monsiguer, innanzi alla siguoria vostra per giustificarmi di quello che con un certo frate mi è oggi intervenuto, per lo che voi avete dato commissione che io sia preso, come uno assassino di strada; e fattosi da capo, tutto ordinatamente, ma non come era seguito appunto; raccontò il caso, con tanta grazia e con tante acconcie parole, che il Cardinale stesso su forzato a ridere; pur con un fiero sguardo se gli voltò, e disse: I suoi frati la narrano in un altro modo, e affermano che lo abate dice, che tu lo tirusti a terra di quella scala, e che tu lo facesti legare, e per più scorno serrarlo al bujo, e audastiteue colla chiave. Monsi-gnore, gli rispose il Tasso, io vi dico che egli è pazzo, e allora gliene prese un capriccio de' buoni, e se io non era presto, egli si gittava giuso, e rompeva, come testè vi dissi, il collo; non ne dubitate punto che egli è matto spacciato, e che sia la verità, giudicate voi, se uomo giammai, che avesse puro e sano intelletto, direbbe che la Cupola di Norcia fosse più bella, e fatta con maggior disegno, che la nostra di Santa Maria del Piore. Certamente, rispose allura il Magnifico, che per questa parola sola, egli meritava i canapi,

NOTELLA VIII. 159 son che le funi; il Tasso ha mille ragioii, e credo per me che quel frate, non che pesso affatto, sia anche spiritato; e per muto vo pigliar a difender la sua causa, e domani essere innanzi al Vicario per suo procuratore, e al Tasso voltosi, quasi zidendo, disse: Vattene a cena, e domattina per tempo tornati all' usanza a lavorare, e lusciane la briga a me; e da duoi staffieri lo fece accompagnare infino a casa. Il Cardinale, che era valente uomo, conoscendo il voler del Magnifico, mandò prestamente a far intendere al Vicario eal-Capitano, che lasciassero stare il Tasso. I frati, non avendo potuto avere l'altro giorno udienza, per lo meglio si tacquero, e allo abate dierono ad intendere, come il Tasso, oltre lo avere avuti quattro tratti di fune, era stato confinato in galea per due anni; la qual cosa sommamente gli piacque, e ivi a pochi giorni guarito, se ne ando al suo viaggio.

How the transfer agend as an enough as an according to a control of the transfer agend as an enough as a control of the transfer agend agend as a control of the transfer agend agend as a control of the transfer agend agend

### NOVELLA IX.

Brancazio Malespini passando innanzi giorno di fuori della porta alla Giustizia, ha per cosa di nullo valore si gran paura, che egli ne fu per morire.

Silvano veggendo Lidia essere venata a fine della sua novella, mentre che tutti o dell'ignoranza, o dell'arroganza di messer lo abate, e della piacevole resoluzione del Tasso, ridevano, ridendo anch'egli, così prese a dire: Ornate donne, e amorosi giovani, io voglio scambio di ridere, farvi colla mia favola meravigliare, raccontandovi una paura, che ebbe un giovane innamorato de'nostri Fiorentini, mentre che una notte tornava dalla sua dams, per la quale egli fu vicino al perderne la persona, e soggiunse.

Giovan Francesco del Bianco, il quale fu nei tempi suoi uno uomo veramente
qualificato, di saldo giudizio, ma soprattutto bellissimo ragionatore, e quegli cra
che sapeva meglio che alcuno altro raccontare un caso intervenuto, magnifica presenza avendo, gran memoria, buona voce
e ottima pronunzia, soleva spesso tra gli
altri suoi bellissimi ragionamenti narrare,
come in Firenze fu già un giovane chiamato Brancazio Malespini, il quale, si coLasca.

PRIMA .CENA . me della maggior parte dei giovani av-viene, era innamorato di una bellissima donna, che stava a Ricorboli, poco fuori della porta a San Niccolò, moglie di un buono uomo della contrada, il quale facara una fornace, ande spesso accadeva che il detto Brancazio si giaceva con esso lei, mentre che il marito stava la notte a sollecitare le cotte de mattoui e della calcina; così bene aveva saputo governarse e guidare il suo amore. E perchè di ciò nè lo sposo, nè alcuno vicino a sospettare avesse, la sera per lo sportello della porta a San Niccolò se ne usciva, e la mattina due ore innanzi giorno passava la nave a Rovezzano, avendosi fatto amico, col pagar benissimo, il passeggiere; e di poi resente la riva d'Arno se ne veniva alla porta alla Giustizia, e quindi lungo le musa trando, alla porta alla Croce se ne andava, e per lo sportello che in quelli tempi · si apriva a ogni otta, se ne entrava in Firenze, e se ne andava a riposare a casa sua, che persona del mondo noll'arebbe mai potuto appostare. Ora accadde trasia altre, che una volta tornando egli dalla sua innamorata, e passato avendo la nava, e lungo Arno camminando, gli parve d rimpetto, sendo appunto alle forche, udire una voce che dicesse, come dire ora pro eo; per la che, fermatosi girò gli oachi verso le forche, e veder gli parve sopra quelle tre o quattro, come direste,

· 163 NOVELLA IX. nomini ciondolare a guisa d'impiocati. Sì che stando in fra due, non sapeva che farse, perciocchè sendo una ora il meno \$nnanzi giorno, e l'aria fosca e senza lume di luna, non bene scorger poteva se quelle sossero ombre o cosé vere; ma in quello mentre udi con sommessa voce un'altra volta dire ora pro co, e gli parve vedere an certo che dimenarse in cima della scala. Por la qual cosa, egli, che era animoso.

sempre s'era fatto heffe di spiriti, di
malie, d'incanti e di diavoli, fra se disee: Dunque sarò io così pusillanimo e vide, che io non mi chiarisca di questa coon, onde poi sempre abbia a sospettave e temere una ombra vana? e questo detto, wese la via verso le forche, e camminanele arditamente, là giunse in un tratto, e pali in sul pratello. Era in quel tempo in Tirenze una femmina pazza, che si chiaenava la Biliorsa, la quale per disgrasia trovandosi la notte, come spesso era usata, suor della città, e capitata quivi intorno nicina alla Giustisia, aveva colto per quei campi, sendo allora del mese d'agosto, force diece o dodici zucohe, e come se finsero stati uomini, le avova condotte a piè della scala delle forché, e a una a una en tirandole le impiecava, facendo a un tratto il boja, e quei che consortano. E avendole colte coi gambi, quanto più lunghi aveva potuto, due o tre volte le faceva dare al legno, e le lasciava a quel modo

<sup>1</sup> 164 ·appiccate dondolare, parendole fare un giuoco bellissimo E appunto, quando Bran-'cazio era salito, voleva dare la pinta a una, ma si fermò, gridando a colui: Aspetta, o aspetta, che io impiccherò anche te, e per la fretta si lasciò cadere la zucca di mano, e cominció a scender la scala leggiera e destra come una gatta. Brancazio, udito la voce, e sentito il colpo della zucca in terra, e veggendo colei scender si furiosamente, fu a un tratto da tanta e così fatta paura preso, stimandola forse il diavolo daddovero, o la versiera, che gli mancarono subito le forze, fermandosegli e agghiacciandosegli per le vene il sangue, cotal che in terra cadde, come se propriamente fusse stato morto. La Biliorsa poi che fu scesa la scala, volendo Brancazio così tramortito condur su per le scala, come aveva fatto le zucche, le venne fallito il pensiero; perciocchè a gran pena muover lo poteva, onde scintasi il grembiule, gli ne avvolse alla gola, e tanto lo tirò, che al primo scaglione lo condusse, e quivi lo lasciò legato, nou se ne dando altra cura E poiché fornito ebbe d'impiccare le altre zucche, se ne andò, come la guidava la fortuna; o la sua pazzia in altra parte. Fecesi intanto giorno, e i lavoranti dei campi levatisi, e altre persone per la strada passando, che givano alla

città, questa cosa veggendo, ognuno fuor di modo si maravigliava, perciocchè le

NOVELLA IX. Sorche parevano una festa; laonde alcuni facendosi più presso ebbero veduto Brancazio così al primo scaglione legato che sembrava morto. Per la qual cosa apargendosi per tutto la novella, ed infiniti popoli convenendovi, fu finalmente riconosciuto, e da ciascuno tenuto per morto; ma non sapevano e non potevano già immaginarse da chi, nè come quivi fosse stato condotto , grandissima meraviglia facendosi di quelle zucche. Era intanto cor-: rendo la venuto suo padre da molte persone accompagnato, il quale piangendo, fatto pigliare il corpo del figliuolo, e alla chiesa del Tempio portare, messolo in sul letto del prete, spogliar tutto lo fece, e molto ben guardare in ogni parte del corpo, onde uno medico, che vi era venuto, in fretta, trovatolo alquanto caldo sotto' la poppa manca, disse: Costui è ancor vivo; e fattolo assettare in un cataletto, lo: fece portare in Firenze a una stufa, e quivi messolo in una stanza caldissima, con acqua fredda, con aceto e con malvagía. e altri suoi argomenti, tanto lo spruzzò e stropicciollo, che finalmente lo fece rinvenire. Il quale rinvenuto, stette più di un'ora innanzi ch'egli parlasse, e più di tre, che non rispondeva a proposito, e non sapeva in qual mondo si fusse. Sicchè, fattolo il padre portare a casa, fu bisogno cavargli sangue, e medicarlo parecchi e pa-

recchi settimane prima che guarito fusse,

PRIMA CENA. e nel guarire restò tutto sbucciato e mondo, e non gli rimase addosso ne un capelle, nè un pelo, chi le avesse voluto per medicina. Ma peggio ancora, che mentre egli visse non gli rimessero giammai, talchè egli pareva la più strana e contraffatta cosa, che fusse mai per lo addistra stata veduta, e non sarebbe stato mai nomo, che le avesse riconosciuto, come interviene ora a coloro, che banno quella spezie pazza di malfranzese, che si chiama pelatina, e questo solamente gli accudde ser la paura. E se non che la sera torrela Biliorsa in sul tramontar del sole a spiscare quelle zucche, onde fu veduta, e quindi agevolmente trovato la cosa; a Brancazio non arebbe tutto il mondo cavato dalla testa, che non fusso stato il diavolo veramente quel che egli vide, e che qualche negromante, incantatore, stregone o maliardo non avesse poi quegli uomini, che gli parevano impiecati, fatti convertire in zucche.

### NOVELLA X: 11

E VLTIMA.

Ser Anastagio Vecchio, senza cagione

alcuna, diventa geloso della moglie giovane; la quale di ciò accortasi, sdognata, con un suo amante opera di
modo, che ella viene agli attenti suot;
e per disgrazia accaduta al marito, piglia poi lo amante per suo sposo.

Avendo già Silvano fornito la sua novella, molto piaciuta e lodata assai dai giovani e dalle donne, Ciutia, che sola, avendo tutti gli altri, restava a Novellare, con voce dolce e sonora incominciò così favellando a dire: Che fate ola dunque, gentilissime donne, e graziosi giovani? potrò io raccontare giammai, che abbia, non pure in tutto, ma in se parte alcuna di bello o di buono, sendo state le raccontate da voi tanto belle e tanto buone? Nondimeno sciogliendomi dall'obbligo mio, m'ingegnerò di soddisfarvi il più che io potrò, ed il meglio che io saperò, dimostrandovi in che modo una buona donna fece morire il marito di quel male, che egli si andò pazzamente ceroaudo.

PRIMA CENA

Nella nostra città medesimamente fu noa ha gran tempo, un notajo che si chia-mo ser Anastagio dalla Pieve. Costui venne in Firenze piccolo, e stette per peda-gogo in casa gli Strozzi, e dipoi crescendo si matricolò, e cominciato al palagio del Podestà a guadagnare, venne col tempo, ricco, e quasi vecchio affatto, non avendo a chi lasciare, diliberò di tor moglie; e non si curando di dote, ebbe per ventura una fanciulla, giovane, nobile e bella, la quale era da lui, in fuora che nel letto, contentata di tutte quante le cose, che ella sapeva chiedere e domandare; perciocchè il sere n'era invaghito, e innamoratone di maniera, che egli n'era diventato il più geloso uomo del mondo, e più sollecitudine e cura teneva in ben guardarla, che. nello acquistare crientoli, e in cercare di rogare contratti. La fanciulla, che Fiammetta si chiamava, si accorse in poco tempo della perversa mente e della paura del marito; laonde e perchè ella era di gentil sangue, e di animo generoso, si sdegno. in guisa tale, che ella si pose in cuore di fargli quello per tal cagione, che altrimenti non arebbe mai pensato di fare. E accortasi che un medico suo vicino, di poco tornato da Parigi, dove era stato a studio, uomo di trentacinque anni o in circa, assai leggiadro e grazioso, la vagheggia-va stranamente, cominciò a fargli lieto vi-so; della qual cosa il medico, allegro

NOVELLA X. fuor di modo, le passava da casa più spes-- so, ed ella facendogli sempre miglior cera, avvenne che di lui s'innamorò. Così amando l'un l'altro, niuna cosa desideravano con più ardente voglia, che di ritrovar. se insieme; ma non ne potevano venire a capo, per cagione di una fante vecchia, che il sere teneva in casa, non ad altro fine, se non acciocchè il giorno le facesse la guardia, la notte egli poi la guardava da se stesso; di che la Fiammetta ed il suo maestro Giulio, che così aveva nome il medico, vivevano pienissimamente scontenti. Pure la giovane, come colei che le strignievano i cintolini, si diliberò di trovar via e modo ai suoi piaceri; e venutole nella fantasia uno nuovo accorgimento per esser col suo medico, e trastullarse con esso lui, ne lo fece per via di lettere accorto, e restati insieme di quanto far volevano, una notte in sul primo sonno, la buona femmina cominciò fortemente a gridare e a dire: Oh ser Anastagio! o marito mio, io muojo, io muojo! ohime, ujutatemi per lo amor di Dio! Ser Anastagio destosi, di subito saltò fuor del letto in camiscia, e chiamato le serve, corsero prestamente là con lucerna accesa a confortar colei, che non restava di guaire e di rammaricarse, dicendo che si sentiva dolere il corpo e gonfiar le budella. Coloro, scaldandole panni e foglie di cavolo, non sapevano più che farse, veggendo che

PRIMA CERA. 170 nulla giovava , e lei rinforzare: nel dude e nelle stride, con dire: Misers, povenna me! oh marito mio caro! io scoppie, io scoppio , marito mio dolce, ajutateni pani più pani occhi che si vedesser mai. Ser Anastagio; lagrimando per la tenerezza, e dubitando che ella non gli morisse fra mano, diliberò di andare pel medico, e per darie qual-che conforto, lo disse alla donna; a sui ella rispose: Ohimè fate tosto, marite mis buono, per lo amor di Dio, tosto dico; che voi non sarete a tempo! Non dubitare, soggiunse il sere, che per far più spacciatamente io voglio andar qui volto il canto per maestro Giulio nostro vicino. Ben sapete, seguitò la Fiammetta, nou indugiate; ohime! che io muojo, se egli non viene prestamente a darmi in qualche mode siuto. Il notajo non stette a dire, che ci è dato; ma si parti subitamente, e senza! troppo picchiare, gli fu risposto dal medico, che stava alla posta; cotal che in un tratto comparsero in camera, dove cela si disperava. Il maestro salutolla e confortolla a prima giunta, e dipoi toccola molto bene, e brancicatola per tutto, voltatosi al marito, disse: Costei, o elle ha mangiato qualche cosa velenosa, o veramente la donna del corpo la travaglia. A voi bisogna, se scampar la volete, andare allo speziale delle Stelle per uno lattovaro, che io vi ordinerò, e al veleno c al mal delle madre perfettissimo e appropriatissimo rimedio. Questa è poca cosa, rispose il sere, e soggianse: Guardate che io sia a otta-Non dubitate, disse il maestro, che io le ordinerò intanto una pittima casalinga, w farengliene queste serve ed io. Ora uscianne, disse ser Anastagio; sì che portato da serivere, il maestro gli fece una composizione stravagante, e mandello volando a quello speziale, che stava a casa e bottega, ed egli rimese intorno alla Fiammet ta, che tuttavia gridava; ma, com'ella senti serrare l'uscio al marito, cominciò stridendo più forte, a rinforzare la voce, e fingendo che il dolore le crescesse tuttavia, intronava tutta quella casa. Per la qual cosa, il medico disse alle fantesche; che recavano olio e farina per la pittima, che far le voleva uno incanto, non veggendo altro modo a tenerla viva, e voltatosi loro, comandò che tosto gli portassero un bicchier di vino, e uno d'acqua; il che prestamente fu fatto; onde il medico presogli da ogni mana uno; e facendo le vista di dire sopra l'uno e l'aktro non so che parole, gli porse alla Fiammetta, il vino dalla man ritta, e l'acqua dalla mancina, e dissele che beesse quattro sorsi dell'uno e quattro dell'altro, e a quelle serve fece intendere, che se tenere in vita volevano la padrona loro, bisognava che elle andassero subitamente una in sul più alto, e l'altra nel più basso luogo della-

PRIMA CENA. casa a dire quattro corone, ognuna a riverenza dei quattro Vangelisti, e replico loro che avvertissero a dirle adagio e intere, e che non si partissero per niente, se prima noll'avessero fornite. Le serva se lo credettero fermamente, e ancora che spiacevole paresse loro, senza pensare altro stimandosi guarire la padrona, che gridando tuttavia ad alta voce, pareva che ella fusse a ogni ora per dare i tratti; e la vecchia se ne andò nella volta, e la giovane in sul tetto, ognuna colla sua corona. Ma tosto che elle ebbero il piè fuor della camera, maestro Giulio, lasciato il vino e l'acqua e gl'incanti da parte, e la buona femmina le grida e i rammarichi, quel piacere insieme l'un l'altro presero, che leggiermente stimar vi potete, ed ebbonne l'agio, perciocchè. stando ser Anastagio in via Fiesolana, innanzi che là fusse, e dallo speziale sbrigato, stette una buona pezza, e mise tanto: tempo in mezzo, che egli non penso giam-mai di trovar la moglie viva; di maniera che messer lo medico colla sua bellissima. Piammetta aveva corso tre volte in chin-. tana, con piacere immenso e meravigliuso: dell'una e dell'altra parte. Ma parendo loro oua o che le serve, o che il notajo tornar dovessero, si acconciò la donna, come se ella dormisse, ed il medico si pose ginocchioni, fingendo di leggere in su, certi suoi scartafacci, quando le fantesche:

NOVELLA X. fornito avendo di dire le corone, l'una della volta e l'altra d'in sul tetto, quasi a un'otta tornando, entrò la vecchia prima in camera per vedere a che termine fusse la padrona, ma veduto il medico ginocchioni in terra barbottare, e lei nel letto giacere ferma e cheta, che sembrava dormire, dubitando che ella non fusse morta, volle gridando far romore, ma fu tosto dal maesiro ritenuta, e dettole che tacesse, che la madonna era guarita, e dormen lo si riposava, e dipoi dimandato lei e quell'altra, che di già era entrata in camera, se elle avevano fornito di dire le corone, ed esse risposto di sì, si levo dritto in piedi, appunto che ser Anastagio picchiava l'uscio, al quale da una
delle fanti fu prestamente aperto; onde
egli comparì n'un tratto in camera tutto furioso e affaunato col lattovaro, temendo di non trovare la donna passata di questa vita, a cui tosto maestro Giulio disse: La vostra moglie sta come una perla, e per la grazia di Dio è guarita; sì che non ci è più bisogno di medicine, e raccontogli il tutto, e come non avendo altro rimedio, fu forzato ricorrere agl' incanti. Colei intanto, fingendo di svegliarse, tutta allegra e ridente, volta al marito, disse:

O murito mio dolcissimo, fate conto di avere riavuto la vostra Fiammetta dalla

fossa, e rendetene grazie a messer Do-meneddio prima, e dopo costi a maestro

574 MINA GERA.
Giulio. Per la qual cosa ser Anastagio non restava di ringraziare Domeneddin e il medico, e tutto piene di letizia, voleva pur dare al maestro un fiorino d'oros ma il medico, rispondendo che di taffmedicamenti non era mai solito piglian denari, dopo molte offerte e ringraziamenti, tolse da loro ultimamente licenza, e andossene a casa sua. Il sere colla mos glio, fattone andare le serve al letto. lietissimi si misero a dormire; la mattina stendo faccenda ser Anastagio al Proconsolo per certe cause, che egli aveva alle mani d'importanza, si levò per tempo, lasciando riposare la donna, la quale por le travuglio della passata notte, pensava che bisogno grandissimo ne dovesse avere; e vestitosi spacciatamente per andar via, nello scender la scala, come volle la sua disavventura, inciampando, dal primo scaglione in fuori, la tombolò tutta quanta, dove tra le altre percosse, battè une tempia di sorte, che egli si venne meno; per lo che le serve corsero amendue al romore, e così la Fiammetta, e andatene ginso, lo trovarono in terra stramazzato, e tutto sanguinoso allato allo orecchio sinistro, in guisa tale, che esse si pensarono fermamente, che egli fusse morto, e piangendo levarono il romore grande, dove tutta corse la vicinanza, e prestamente il sere, cod percosso, e sanguinoso, portarono sopra il letto, e mandarono per due

NOVELLA: I cerusicia i primi di Firenzen e tanto con acqua fredda e con aceta gli stropicciaro no i polsi, che gli ritornarono gli amarri-ti spirti, appunto che i medici giunsero: i quali molto bene vedutolo, e tentatogli la rottura, lo fecero spacciato, dicendo che lo facesser confessara che va ne era per peco. Non domandate quanto cordoglio faceva, e quanto dolore mostrava di averne la Fiammetta; la qual com deva più noja e pena al marito, che non faceva il male stesso; sì che prima acconciosi dell'anima, fece poi testamento, e non avendo parenti, che legittimamente lo redassero, lasciò liberamente ogni cosa alla moglie, e di tutti i suoi beni mobili ed immobili la fece erede principale, e sensa obbligo e carico niuno, per mostrarle apermente lo amore ardentissimo ed incomparahile, che egli le portava; della qual cosa lietissima dentro la Fiammetta, pare**va che piangendo, per gli occhi colle la**, grime insieme mandar fuori volesse l'anima; cotal che ser Anastagio sdimenticatosi di se, era forzato a confortar e racconselar lei. E dicendole che ella rimanewa ricea, la pregava e domandavale solo una grazia, e questo era, o che ella mai non si rimaritasse, e dopo la morte lasciasse ogni cosa agl' Innocenti; o che rimaritandosi, al primo figliuol maschio, che le nascesse, ponesse nome Auastagio; acciocche ella averse cagione di doverse

PRIMA CENA lango tempo ricordare di lui. La moglie piangende sempre, ogni cosa largame gli prometteva, onde il sere, peggioranti forte, perde la sera, al tramontar del m le, la favella, e la notte medesima si m rì. La Piammetta, fatto grandissimo con doglio con suo padre, ch' era venuto a vederla, e coi fratelli, l'altro giorno fece onoratissimamente seppellire, e alir fante vecchia, ch' era stata gran tempe in casa, dette, oltre al salario, una buena mancia, e mandonnela; quella giovate maritò. Ed ella essendo restata ricca e giovine trovandosi, dispose, contro la voglia del padre e di tutti i suoi, di rimeritarsi; e ricordandosi, anzi sempre da-vanti gli occhi avendo il suo maestro Giulio, e trovatolo nelle prove d'amore valoroso e franco cavaliero, con esso lui segretamente teneva strettissima pratica, il quale, non meno di lei per ogni rispetto desiderava le nozze, tanto che nella fine si conchiusero in quello più onesto modo che si potette, onde poi lungo tempo godendo vissero insieme ricchissimi e contenti, crescendo sempre in avere ed in figliuoli, e la Fiammetta poi a luogo e tempo osservò in questo la fede al marito, perchè al suo primo figliuolo maschio

fece por nome Anastagio.

Fornito che ebbe Cintia la sua novella, che tutta la brigata aveva fatto ridere, se nou che lo sfortunato accidente del

MOVELLA, X. notajo, troppo più che voluto non arebbero, gli fece contristare, grandissima compassione avendogli; nondimeno moke lode attribuirono alla sagace femmina e al buon medico. Ma non vi restando più altri a dover dire, Amaranta, ripigliando le parole, suavemente prese a favellare così dicendo: Poi che collo ajuto di Colui, che può e sa tutte le cose, noi aveme dato finimento alle favole di questa prima sera, a me pare che per alquanto di tempo, chi vuole possa andare a fare quel che ben gli viene, e che più gli aggrada, e torni prestamente, a fine che cenare possiamo, sendone oggimai venuto l'otta. Piacque assai, e fu lodata da ciascuno la sua pensata; per lo che, chiamati i servidori e le fantesche, e fatto accendere il lume, i giovani se ne andarono nelle stanze di terreno, e le donne con Amaranta nella sua camera, e nelle altre in su la sala; dove, dopo nou molto, quando uno e quando un altro comparsero tutti quanti, e la tavola trovarono apparecchiata. Sì che dato l'acqua alle mani, ma prima preso un buon caldo, si posero le donne di dentro, e i giovani di fuori a mensa, alla quale splendidamente d'ottime vivande e di preziosi vini serviti furono; dove, poiche essi ebbero cenato allegramente, ragionatosi alquanto sopra le raccontate novelle, se ne tornarono al fuoco; e quivi riscaldatisi, e delle due cene vegnentà Lasca.

favellato abbastanza, si risolverono di cominciare l'altro giovedì sera a novellar più a buon'otta, e rimasti d'essere insieminnanzi l'Avemaria, le donne preso ont stamente licenza dai giovani, se ne anda rono con Amaranta alle loro camere, e i giovani, scese le scale, altri rimasero dormire con Fileno, altri, dai servidor con torce accompagnati, se ne tornaron alle lor case.

Il fine della prima Cena,

L A

# SECONDA CENA

D f

ANTONFRANCESCO GRAZZINI
DETTO IL LASCA,

OVE SI RACCONTANO DIECI BELLISSIME

E PIACEVOLISSIME NOVELLE.



162

zia nella bocca, gravità nelle parole, e leggiadria e soavità negli atti e ne' movimenti, acecraia e ornata sempliaemente, ed in quella maniera che per in casa usano d'acconciursi, ed ornarsi le nostre vedove, con un fazzoletto sottile in capo e uno al collo, sopra alla gamurra una zimarretta nera medesimamente, ma fatta con maestria nondimeno, e di panno finissima, tanto che a mirarla intentamente, piuttosto ai risguardanti rassembrava Dea celeste e divina, che donna terrena e mortale. La quale, posciachè girato ebbe gli occhi leggiadramente intorno, e guardato alquanto la lieta brigata in viso, oosì, tacendo ognuno, prese a dire: Perchè le novelte di questa sera devono esser maggiori, che quelle dell'altra passata, io giudico che quanto più tosto si da loro cominciamento, virtuosissimi giovani, e graziose fanciulle, tanto sia meglio, affinche poi non mancasse il tempo, e che la cena oltre il guastarsi, non se ne avesse a ire in là un pezzo di notte contro la volontà di tutti, e perciò senza usarvi altri rettorici colori, o farvi altri proemj, verrò prestamente all'effetto. Ma prima a imitazione di Ghia . . . sia . . . invocando l'ajuto di sopra, prego Lui facitore e mantenitore di tutte le cose, che ne dia grazia a ciascheduno, che tutto quello, che da noi si ragiona questa sera, torni in gloria di Lui, Ora venendo alla mia novella dico.

## SECONDA CENA.

#### NOVELLA PRIMA.

Lazzaro di Maestro Basilio da Milano wa a voder pescare Gabbriello suo vicino, ed affoga; onde Gabbriello per la somi glianza, che seco aveva, si fa lui, e levato il romore, dica esser affogato Gabbriello, e come se Lazzaro fusse, divenuto padrone di tutta la sua roba, dopo, per modo di compassione, sposando un'altra volta la moglie, seco e con i figliuoli, commendato da ognuno, lietamente lungo tempo vive.

Pisa anticamente, come leggendo avete potuto intendere, e mille volte ancor ragionando udito dire, fu delle popolae benestanti città, non solo di Toscana, na di tutta l'Italia, ed era da molti suoi cittadini nobili e valorosi e ricchissimi abitata. G ran tempo dunque innanzi, che sot-

184 SECONDA CENA. to il dominio Fiorentino e forse venisse vi capitò per sorte un dottore Milanese, che veniva di Parigi, dove studiato ed imparato aveva l'arte della medicina, e come volle la fortuna, alquanto ivi fermatosi, prese a cura alcuni gentiluomini, ai quali in brieve tempo, come piacque a Dio, rende la smarrita sanità; a tale che salendo egli di mano in mano in credito, in riputazione ed in guadagno, e piacen-dogli la città, i costumi e modi degli abitatori, deliberò di non tornarsene altri-menti in Milano, ma quivi fermarsi. E perchè a casa non aveva lasciato se non la madre già vecchia, e di lei, pochi giorni innanzi che a Pisa capitasse, avute novelle come passata era di questa vita, di là levato ogni speranza, in Pisa la messe, ed elessela per sua abitazione, dove medicando, in poco tempo e con molta utilità ricco divenne, e si faceva chiamare Maestro Basilio da Milano. Per la qual cosa avvenne, che alcuni Pisani cercarono di dargli moglie, e glie ne arrecarono molte per le mani prima che egli si conten-tasse. Alla fine una gliene piacque che ne ladre ne madre aveva, di nobil sangue, na povera, e solo una casa gli diede per doe, nella quale il maestro allegrissimo, fatte le nozze, e menatala, si tornò ad abitare, dove in roba e in figliuoli crescendo, molti anni insieme lietamente me-narono la vita. Ebbero tre figliuoli maschi

ed una femmina, la quale in Pisa al tempo debito la maritarono, ed al maggiore dei loro figliuoli diedero donna; il minore attendeva alle lettere, perciocchè il mezzano, che Lazzaro aveva nome, più tempo per imparare aveva speso, e si era in vano affaticato, poco dilettandosene, e pigro ancora e duro l'ingegno avendo, era molto maninconico di natura, astratto e solitario, di pochissime parole, tanto ca-parbio, che quando egli diceva una volta di no, tutto il mondo non l'averebbe potnto rimuovere. Onde il padre così goffo e zotico e prováno conoscendolo, dispose di levarselo dinanzi, e lo mandò in villa, dove, poco lontano dalla città, quattro belle possessioni comprato aveva, alle quali egli lietamente dimorando, si viveva, più assai piacendogli i contadineschi, che i costumi civili. Ma passati dieci anni, che maestro Basilio ne aveva mandato Lazzaro in contado, venue in Pisa una strana e pericolosa malattia, che le persone infermavano di una ardentissima febbre, e s'addormentavano di fatto, e così dormendo, senza mai potersi destare, si morivano, e per vantaggio s'appiccava come la peste. Il maestro desideroso, come gli altri medici, del guadagno, fu de primi che ne gli attaccò l'iniqua e velenosa infermità di sorte, che non eli releccio sorte, che non gli valsero sciroppi o medicine, che ia poche ore l'uccise, e tanto

186 SECONDA GENA. fu crudele e contagiosa, che a gli altri di casa s'appiecò; di modo che per non contarvi minutamente ogni particolarità, tutti quanti uno dopo l'altro mandò sotterra, e solo una fantesca vecchia vi rimase vivae così per tutta Pisa fece grandissimo dan: no, e l'averebbe fatto maggiormente, se non che molte genti se ne partirono. Ma venutone tempo nuovo, cessò la mala influenza del mortifero morbo, che in quelli tempi, e da quelli tali fu detto il mal del vermo, e le persone rassicurate alla città ritornando, ripresero le medesima faccende e i soliti esercizj. Fu chiumato Lazzaro in Pisa alla grandissima e ricchissima eredita, il quale entrato in possessione, solo uu famiglio con la vecchia fantesca prese di più, e raffermò il fattore che attendeva ai poderi ed alle raccolte. Tutta la terra cercò in un tratto di dargli moglie, non guardando alla rozzezza, nè alla caparbietà sua, ma egli risoluta. mente rispondendo che voleva stare quattro anni senza, e che poi ci penserebbe, non glie ne fu detta mai più parola, sa-pendosi per ognuno la sua natura. Egli attendendo a far buona vita, non si voleva con uomo nato addimesticare, anzi fuggiva più la conversazione degli uomini, che i diavoli la croce. Stavagli a dirimpetto a casa un pover uomo, che si chiamava Gabbriello, con la moglie, che Santa aveva nome, e con due figliuoli, l'un maschio

SECONDA CENA. a colui le più belle cose del mondo, per-ciocchè, quantunque d'umit nazione e povero fusse, era nondimeno astuto e sagacissimo, e sapevagli andare ai versi, trattenerlo e piaggiarlo, dimodoche Lazzaro non sapeva vivere senza lui. Gostui, una volta fra l'altre, avendolo seco a desinare, già fornite le vivande più grosse, entrarono ragionando sul pescare, ed avendogli mostro Gabbriello diversi modi di pescagioni, vennero sopra il tuffarsi con le vangajuole al collo, e di questo modo disse tanto bene, e come gli era tanto utile e dilettoso, che a Lazzaro venne voglia grandissima di vedere in che maniera si potesse pescare tuffaudosi, e si pigliasse così grossi pesci, non pure con le reti e con le mani, ma con la bocca ancora, e ne pregò caldamente il pescatore, al quale rispose Gabbriello, che a ogni sua posta era apparecchiato, se bene egli vo-lesse allora; perciocchè essendo nel cuore dell'estate, agevolmente lo poteva servire. Sicchè rimasero d'accordo d'andarvi subito, e levatisi da tavola, s'uscirono di casa, e Gabbriello tolse le vangajuole, e con Lazzaro insieme se n'andò fuori del-la Porta a mare sopra Arno rasente una pelafitta, che reggeva un argine, dove erano infiniti alberi ed ontani, che altamente stendendosi all'aria, sotto, dolce e fresca ombra facevano, e quivi arrivati, Gabbriello disse a Lazzaro che si ponesse

NOVELLA 1. sedere al rezzo, e lo stesse a vedere, e pogliatosi nudo si acconciò le reti alle raccia, e Lazzaro in su la riva messosi, edendo aspettava quello che far dovesse. la tosto Gabbriello entrato nel fiume, e otto l'acqua tuffatosi, perchè di quelle eti era maestro eccellente, non stette guai, che a galla tornando, nelle vangajuole veva otto o dieci pesciotti, tutti di buoa fatta. Parve a colui un miracolo, vegendo come sotto l'acqua cosi bene si piliavano; onde gli nacque subito nel peniero ardentissima voglia di veder meglio. : per lo cocente sole, il quale, sendo a nezzo il cielo, direttamente feriva la tera, dimodochè i raggi suoi parevano di uoco, pensò ancora di rinfrescarse, ed ijutandolo Gabbriello si spoglio, e da coui fu menato dove era l'acqua a fatica ino al ginocchio, in luogo che piacevolmente correva al cominciare del fondo, e quivi lasciatolo, gli disse che più avanti non venisse che un palo, che alquanto popravanzava gli altri; e mostratogliene, si diede a seguitare la pescagione. Lazzaro guazzando sentiva una dolcezza incomparabile, rinfrescandosi tutto quanto, stando veder colui, che sempre tornava in su con le reti, e con le mani piene di pesci, e più d'una volta per piacevolezza se ne metteva in bocca, tanto che Lazzaro ma-ravigliandosi fuor di modo pensò certo, che sotto l'acqua si potesse veder lume,

100 SECONDA GENA. non sendesi egli giammai tuffato, imma-ginandosi al bujo non esser mai possibile pigliarsi tanti pesci. Volendo chiarirsi, come Gabbriello faceva a pigliarli, un tretto che colui si tuffò, anche, egli messe il capo, senza pensare altro, e lasciossi am-dare sotto l'acqua, e per meglio accertarsi, vicino al palo venne; il quale, come se di piombo stato fosse, se n'ando al foudo, e non avendo arte ne di ritenere l'alito, mè di notare, gli parve strana cosa, e cercava dimenandosi di tornare in suso, ed entrandogli l'acqua non solo per bec-ca, ma per l'orecchie e per il naso ancora, ed egli scotendosi pure in vano teatava d'uscirne; perciocche quanto più si dimenava, tanto più la corsia lo guidava nel sopracapo, dimodochè in breve lo shalordi. Gabbriello in una gran buca di quella palalitta entrato, dove l'acqua gli dava appunto al bellico, perchè molti pesci vi sentiva, per empierne ben le van-gajuole, non si curava uscirne così tosto; onde il misero Lazzaro venuto mezzo morto due e tre volte a galla, alla quarta non riterno più in suso, ed affogando, miseramente forni la vita. Gabbriello, avendo preso quei pesci che gli parevano abbastanza, colla rete piena ne venne fuori, ed allegro si volse per veder Lazzaro, ma in qua e in là girando gli occhi, e non lo veggendo in alcun luogo, maraviglioso e paurusu divenne; e così attonito stando, in

MOVELLA T. la verde riva vide i panni suoi; di e forte turbato, e più che prima doloio e malcontento cominciò a guardarne r l'acqua, ed appunto vide alla fine l fendo il morto corpo essere dalla corstato gittato alla proda. Sicchè di fatto lente e tremunte là corse, e trovato maro affogato, fu da tanto dolore, e così fatta paura sopraggiunto, che qua-mancatogli ogni sentimento, a guisa d'un so venne; e così stato alquanto, e sopra ) pensando, non sapeva risolversi a nul-, temendo, nel dire la verità, che la goanon dicesse, che da lui fosse stato affoto per rubarlo; pure fatto della necenà virtù, e per la disperazione diventate dito si deliberò di mandare ad effetto un nsiero, che allora gli era venuto nell'amo, e non vi essendo testimonj intorr, perchè al fresco o al dormire era la aggior parte della gente, la prima cosa esse i pesci e le reti che aveva in una ssetta perciò satta, e poi prese il morto 🗯 fosse, in su l'umida riva lo condus-, e fra le verdi e rigogliose erbette lo se, e cavatosi le mutande, il primo itto gliele messe, e dipoi avendosi sciolle reti, alle braccia dello affogato Lazro le lego, fortemente, e di nuovo prelo, e con lui nell'acqua tuffandosi, e al ado condottolo, gli attaccò ed ayvolse vangujuole a un palo, ed in guisa attra-

fgs SECONDA CENA. versolle, che con gran fatica si potevano sviluppare, ed in su ritornato, e nella riva salito, la camicia prima, e di poi successivamente tutti i panni infino alle scarpette di colui si messe, e si pose a sedere, avendo disegnato di far prova e di tentare la fortuna, prima per salvarsi, e poscia per vedere se una volta poteva ascire di stento, e provare se il cotanto somi-gliar Lazzaro gli potesse esser cagione di somma felicità e di perpetuo bene. E per-chè egli era saputo ed animoso, parendogli otta di dar principio alla non meno pericolosa, che ardita impresa, a gridare incominciò, come se Lazzaro, ed a dire: O buona gente, ajuto, ajuto, ohimè correte qua, e soccorrete il povero pescato-re, che non ritorna a galla! e gridando quanto della gola gli usciva, tanto disse, che il mugnajo li vicino con non so quanti contadioi la corsero al romore, e grossamente parlando Gabbriello, per bene contraffare Lazzaro, quasi piangendo sece loro intendere, che il pescatore, sendosi tustato molte volte, e molti pesci avendo preso, l'ultima era stato quasi un'ora sotto acqua; perlochè egli dubitava forte, che non fosse affogato, e domandatogli coloro per dove tulfato s'era, mostro loro il palo, al quale aveva avvolto Lazzaro nel modo che sapete. Il mugnajo amicissimo di Gabbriello si spogliò subito, e perchè egli era bonissimo notatore, si tuffò

HOARLTY P piè di quel palo, ed in un tratto trovò colui morto intornogli avviluppato, e cercato avendo di tirarlo seco, non l'aveva potuto sciorre, pien di dolore in su tor-no, gridando: Ohimè che il meschino è appie di questo palo con le reti avvoltosi, senza dubbio niuno affogato e morto! I compagni sbigottiti mostrarono con parole e con gesti, che fuor di modo ne dolesse loro, e due spogliatisene col magnajo insieme tanto fecero, che l'affogato corpo ripescarono, e fuor dell'acqua in su la riva condussero, avendo alle braccia mezze stracciate, e rotte le vangajuole; quelle incolpando, che per essersi attaccate, gli Eussero state cagione di disperata morte. E così spargendosi la novella intorno, venne un prete vicino, e finalmente in una bara messo, fu portato a una Chiesicciuola poco quindi lontana, e nel mezzo posto, acciocchè vedere e segnare lo potesse la brigata, tenuto da ognuno per Gabbriello. Era già la trista nuova entrata in Pi-🗪, e già agli orecchi della sfortunata sua donna venuta, la quale piangendo con i suoi figliuolini la corse, da alquanti suoi più stretti parenti e vicini accompa-guata, ed il non suo marito così morto nella Chiesicciuola veduto, credendolo desso veramente, se gli avventò di fatto al viso, e piangendo e stridendo non si mziava a baciarlo ed abbracciarlo, e addossogli gridando, scinta e scapigliata, non Losca.

4704 SÚCONDÉ" CHILA. restava di dolersi e di ramtaariotrei con i suoi figliuolini, che tutti teneramente piangevano, che ogni persona d'intoran per la pietà e compassione lacrimava. Onde Gabbriello, come colui che molto bene voleva alla sua donna ed ai figliuoli, non poteva tenere il pianto, troppo di lono increscendogli, e così per confertare la troppo afflitta e maninconica moglie, tenendo un cappello di Lazzaro quasi su gli occhi, ed al viso un fazzoletto per rasciugarsi le lacrime, da lei e da ciascheduno -per Lazzaro tenuto, con voce roca disse in presenza di tutto il popolo: O don-na, non ti disperare, non piangere, che io non sono per abbandonarti; conciossiacosachè per mio amore, tuo marito, e per dermi piacere, oggi a pescare contro sua voglia si mettesse, a me pare della sua morte e del danno tuo esere stato in parte cagione; però ti voglio ajutare sempre, ed a te ed ai tuoi figliuoli dare le spese; 'sicchè resta omai di piangere, e datti phce, tornandotene a casa, che mentre che 'io viverò, non ti mancherà mai cosa alicuna, e se io muojo, ti lascerò in modo, che da tuoi pari, ti potrai chiamar con-Tenta; e quest' ultima parola disse piangendo e singozzando, come della morte di 'Gabbriello e del danno di lei gl'increscesse fuor di misura; e così come se Lazza-To fisse, se n'andò molto laudato e com-'mendato dalla gente. La Santa, avendosi

-MOVESTA L. etraceo gli occhi per lo troppo lacrimare, e la lingua per lo soverchio rammaricarei, e venuta già l'ora di seppellire il morso corpo, da parenti accompagnata se ne conformo in Pisa alla sua abitazione, confortata alquanto dalle parole di colui, che fermamente pensava esser Lazzaro suo visine: Gabbriello, che Lazzaro somigliava s sera fatto lui, già per Lazzaro in casa Lazzaro entrato, perchè tutti i costumi suoi, sendo ben familiarissimo di casa, molto ben sapeva, senza salutare, se n'era andato in una ricca camera, che sopra un bellissimo giardino rispondeva, e cavato le chiavi della scarsella del morto padrone, cominciò ad aprire tutti i cassoni e le gasse, e trovato nuove chiavicine, forsie-🚁 , cassette , scannelli e cassettini aperse , dove trovò senza l'arazzerle, panni lani z lini, del velluto ed altro drappo, molte ricche robe, che del padrone medico e dei fratelli dell'affogato Lazzaro erano state; ma sopra tutto quel che gli fu più caro, furono, lasciando da parte le dorerie e le gioje, forse due mila fiorini d'oro, a da quattrocento di moneta, di che lietissimo non capiva in se per l'allegrezza, pensando sempre come far dovesse per meglio potersi celare a quelli di casa, e fari tenere per Lazzaro. Così sapendo ottimamente la natura di lui, in su l'ora del-·la cena s'uscì di camera quasi piangendo. · L famiglio e la serva, che la sciagura del-

SECONDA. CENA. la Santa intesa avevano, e come si dicava Lassaro esserne stato in buona parte cagione, si crederono che di Gabbriello lacrimasse; ma egli, chiamato il servitore, fece torgli sei coppie di pane, e empiergli due fiaschi di vino, e con la metà della cena lo mando alla Santa; di che la maachina poco si rallegrò, non facendo mai altro che piangere. Il famiglio ritornato, dette ordine di cenare, e Gabbriello poco mangiando, per più Laszaro somigliare, da tavola finalmente si parti senza altrimenti favellare, e serrossene in camera all'usanza di colui, donde non usciva mai se non la mattina a terza. Al servo ed alla fantesca parve ch'egli avesse alquanto cambiata cera e favella; ma pensavano che fusse per lo dolore dello strano accidente del povero pescatore, ed all'usanza cenato, quando parve lor tempo, se n'andarono a letto. La Santa, dolorosa, mangiato alquanto con i suoi figlinoli, da non so che suoi parenti consolata, che buona speranza le diedero, veduto la prebenda da lui mandatole, se n'andò a dormire, e i parenti presero licenza. La notte Gabbriello più cose volgendosi per la fantasia, non chiuse quasi mai occhio, ed allegrissimo la mattina si levò all'otta di Lazzaro, che sapendo l'usanza, il meglio che sapeva imitandolo, si passava il tempo, non lasciando mancar niente alla sua Santa. Ma sendogli ridetto dal servitore, che

NOVELLA I. dia non restava di lamentarsi e di piangere, come colui che quanto altro marito che amasse mai moglie, teneramente l'a-mava, troppo dolendosi del suo dolore, pensò di racconsolarla, ed essendosi risoato di quanto fare intendeva, un giorno dietro mangiare se n'andò a lei dentro la sua casa, e perchè di poco l'era seguito il caso, la trovò da un suo fratel cugino accompagnata. Onde egli fattole intendere, che parlar le voleva per cosa d'importan-za, colui sapendo la carità che le faceva, per non turbarlo, subitamente prese da lei commiato, dicendole che ascoltasse il pietoso suo vicino. Gabbriello, tosto che fu partito colui, serrò l'uscio, ed in sua piccola cameretta entrato, accenno alla Santa, che là andasse, la quale dubitando forse dell'onore, a quel modo sola rimasta, non si sapeva risolvere, se colà dentro andare o restar quivi dovesse; pur poi pensando all'utile ed al benefizio, che da colui traeva, ed aspettava di trarre, preso per la mano il maggiore de suoi figliuo-lini, in camera se n'andò, dove colui sopra un lettuccio, nel quale quando era stracco posar si soleva il marito, trovò a giacere, e maravigliosa si fermò. Gabbriello, veduto seco il figliuolino, con un ghimo della purità della sua donna rallegrandosi, ed a lei rivolto, una parola, che era molto usato di dire, le disse; di che la Santa più che mai maravigliosa stava

SECONDA BENA. tutta sospesa, quando Gabbriello, prestin collo il figliuolino, baciandolo disse: Tua madre, non conoscendo, piange la sua ventura e la felicità di lei e del suo marito. Pure di lui, come che piccolino fusse, non fidandosi, con esso in collo in sala se ne venne, e da quell'altro mes-solo, datogli non so quanti quattrini, lo lasciò che si trastullasse, ed alla moglie, che pensando alle dette parole quasi riconosciuto l'aveva, tornato, l'uscio della camera serrò a stanghetta, ed iscopertole ciò che fatto aveva, ogni cosa per ordine le narrò; di che la donna fuor d'ogni guisa umana si rendè lieta, certificata per molte cose, che tra loro due erano segretissi-me, e giojosa non si saziava di stringerlo e d'abbracciarlo, tanti baci per l'allegrezza rendendogli, vivo trovatolo, quanti per lo dolore dati gli aveva, morto credutolo. E piangendo insieme teneramente, per so-verchia letizia, l'un dell'altro le lacrime bevevano, tanto che la Santa, per meglio accertarse, volle, e per ristoro della pas-sata amaritudine, il colmo della dolcezza gustare con il caro suo marito, il quale non se ne mostrò punto schifo, forse maggior voglia di lei avendone; e così la donna più a quello, che a niun'altra cosa lo conobbe veramente per Gabbriello pescatore, suo legittimo sposo. Ma poichè essi ebbero presosi piacere, e ragionato assai, avvertendola Gabbriello, le disse

che fingere le bisognava non meno che iacere; e le mostro quanto selice esser pqteva la vita loro, raccontandole di nuovo le rischezze che trovate aveva, e parratole tutto quello che intendeva di fare, che molto le piacque, s'uscì seco di camera, La Santa, fingendo di piangere, e aprendo, quando Gabbriello fu fuori dell'uscio, ed a mezzo la strada, disse, da molti seutita: lo vi raccomando questi bambolini. Colui dicendo che non dubitasse, si torno in casa, pensando come più accenciamente menar potesse ad effetto i suoi pensieri, e colorire i suoi disegni. Venne la sera, ed egli, osservati i modi cominciati, for-.nito di cenare, senza altro dire undatosene in camera, si messe nel letto per dormire, e quasi tutta la notte sopra quello che di fare intendeva pensando, poco o niente potette chiudere occhio, e non sì tosto apparve l'alba in Oriente, che levato se n'andò alla Chiesa di Santa Catterina, nella quale abitava allora un venerabil religioso, divoto e buono, e da tutti i Pimani tenuto per un santerello, il quale fatto chiamare, che frate Angelico aveva nome, gli disse che bisogno aveva grandissimo di favellargli, per consigliarsi seco d'un importante caso e strano, che gli era intervenuto. Il buon padre misericordioso, ancorche non avesse sua conoscenza, do menò in camera, facendosi Lazzaro di maestro Basilio da Milano, come colui che

MEGORDA CHIMA. benissimo la sapeva, tutta gli narro la a genealogia, e come per la passata mest lità solo rimanesse, e l'altre cose pi mano in mano, tanto che a Gabbridle. venne, e gli raccontò tutto quello che in-torno a ciò accaduto gli era, e gli dette a credere come per veder pescare lo memese contra a sua vogha in Arno, e cozne poi pescando per fargli piacere, affo-, gasse, e del danno, che ne risultava alla moglie ed ai figliuoli; perciocche non avendo bene alcuno nè sodo nè mobile, del guadagno del padre vivévano; e parendo-gli essere del danno loro, e della morte di lui in gran parte cagione, gli disse come si sentiva al cuore gravoso peso, a melto carica la coscienza; però come da Dio ispirato, disposto aveva, non ostante che ella fusse povera e di bassa condizione, di torre la Santa per moglie, quando ella se ne contentasse, ed anco i parenti suoi, e del morto pescatore pigliare i fi-gliuoli, come se da lui stati generati fussero, per allevarli e custodirli per suoi, ed al paragone degli altri figliuoli, che di lui nascer potessero, lasciarli eredi, in questo modo pensandosi agevolmente dovere poter trovare perdono appresso Iddio, e commendazione appresso gli uomini. Al padre spirituale parendo questa un' opera pietosisima, e veggendo il santo suo proponimento, lo conforto assai, e consigliollo alquanto più tosto, che poteva a mandarle

ad effetto, dicendogli che se ciò faceva, certissimo fusse della misericordia del Signore. Gabbriello, per aver più presto epronto l'ajuto suo, aperta una borsa, gli rovesciò innanzi trenta lire di moneta d'argento, dicendo che voleva, che tre lu-nedì alla fila facesse cantare le Messe di San Gregorio per l'anima del morto pescatore, alla cui dolce vista, benchè santissimo, si rallegrò tutto quanto il venerando frate, e preso i dauari, disse: Figliuolo, le Messe si comincieranno il primo lunedi; ci resta solo il matrimonio, al quale quanto so il meglio, e quanto posso il più, ti conforto, e non guardare nè a ricchezze, ne a nobiltà, perchè di quelle non hai da curarti, sendo ricchissimo per la grazia di Dio, e di questo non dei far conto; poichè tutti quanti nati siamo d'un padre e d'una madre medesima, e che la vera nobiltà son le virtù ed il temere Iddio, di che non ha bisogno la giovane, che ben la conosco, ed i suoi parenti bonissima parte. Io non son qui per altro, rispose Gabbriello; sicchè io vi prego, che voi mi mettiate per la via. Quando vorrete voi darle l'anello? disse il frate. Oggi, se ella se ne contentasse, rispose colui. Al nome di Dio, rispose il frate, lascia un po' fare a me. Vattene in casa, e di là non ti partire, che si faranno queste benedette nozze. Si che io ve ne prego, disce Gabbriello, e mi vi raccomando; ed

vita, due altri figliuoli maschi avendo, ai quali trovato un casato nuovo gli fece chiamar de' fortunati, della cui stirpe poi nacquero molti uomini e nell'armi, e nel-le lettere illustri e chiari.

## NOVELLA II.

Meriotto Tessitore Camaldolese, detto Falananna, avendo grandissima voglia di morire, è servito dalla moglie e dal Berna, amante di lei, e credendosi veramente esser morto, ne va alla fossa, intanto sentendosi dire villania si rizza, e quelli che lo portano, impauriti, lasciano andare la bara in terra; onde egli fuggendosi, per nuovo e strano accidente casca in Arno, e arde, e la moglie piglia il Berna per marito.

Non meno aveva fatto ridere la favola d'Amaranta, che maravigliare la brigata, parendo a tutti avere udito un caso più
stravagante che nuovo, che s'udisse giammai, nè si potevano saziare le donne e i
giovani di commendare l'accorgimento e
la sagacità del pescatore, quando Florido,
che seguitar doveva, disse: Veramente che
il novellare di questa sera ha avuto cominciamento con una favola cotale, che Dio
voglia, che l'altre brutte non pajano; pure io, piacevoli donne, una ne voglio raccontare, che se ella non sarà tanto bella
e maravigliosa quanto la passata, sarà almeno più faceta e ridicolosa, e pertanto
più giocouda ed allegra; sicchè acconciatevi tutti quanti gli orecchi e la bocca,

quelli per udire, e questi per ridere, soggiunse. La peste del quarantotto, la morie de Banchi cioè, credo certamente che 🛦 muno di vei abbia sentito ricordare, quella che con tanta eloquenza scrive nel priacipio del suo Decamerone il dignissimo messer Giovanni Boccaccio, più maravi-gliosa e più celebrata, e più di spavente piena per lo essere da così grand'uome con si mirabile arte stata raccontata, che per la mortalità e per lo danno, ancorchè grandissimo, che gli abitatori de nostri paesi in quei tempi ne ricevessero, fu da non compararse in alcun modo a quella nostra del ventisette; nostra dico, per essere stata a nostro tempo. E perche ciascheduno di noi se ne può agevolmente ricordare, perciocche questa duro più auni, che quella mesi, e se in quella morivano gli uomini a diecine, in questa a centinaja; se nella loro i morti andavano a sotterrarsi nelle bare, nella nostra erano portati nella cassa. Ma perchè io so, che voi sapete ciò bene come io, sendo presenti quasi tutti voi ritrovati, e se no. mille volte uditolo dire, non mi distende-

rò altrimenti in raccontare il dolore delle passate miserie nostre; e così per ritornare a quello che io vo'narrarvi, dico che cessata questa influenza, non prima del quarantotto, e le persone rassicurate, e

A Section 1984 A Section 1981

AMED: ACKORES

· NOVELLA II. 200 già tornate nella città, e riprese l'usate faccende e i soliti esercizii, era in Camaldoli un tessitore di panni lini, come voi sapete che là abitano, restato di quattore dici, che erano in famiglia, solo ed asssi bene stante. Per la qual cosa gli fu dato moglie, cou la quale stette dieci auni, che mai non ebbe figliuolo; pur poi ingravidando, partorì al tempo un bambia no maschio, del quale il padre ed ella fe-cero maravigliosa festa. E perche egli naeque in domenica mattina a buon' ora. la sera mundatosi a batterzare, non sen-📤o le gabelle del sale aperte, tenne: pai sempre, e molto bene del dolce, e posengli nome Mariotto, e per non avere altro che lui, ed essendo anche maschio, ed eglino per essere nel grado loro, si può dire, ricchi, l'allevarono e nutrirono in tante delicatezze, e con tanti vezzi, che si ·saria disdetto, se stato fusse figliuolo del conte d'Ormagnacca. Il padre, quando fa egli in età, lo mandò a scuola, ecciocchè egli imparasse a leggere ed a scrivere, e perchè disegnato aveva di ringentilirsi, far ·lo voleva studiare a fine che notajo o proeuratore o giudice venisse, e poscia dargli una moglie nobile, e fargli sar l'arme, re trovargli un casato, acciocchè egli fusse una persona da bene. Ma il detto Mariot-.20 era di così grossa pasta, e tanto tondo. di pelo, che in otto anni o poco meno, che egli stette a scuola non potette, non

SECONDA CENA. che a compitare, imparare mai l' À B C. Onde molte volte avendo detto il maestra che quivi si perdeveano il tempo i dame ri, perchè si grosso cervellaccio avera; che egli era come a dibatter l'acqua m mortajo a voler che egli imparasse, il podre disperato lo levò da leggere, e messelo al telajo; il che quantunque poco be gli riuscisse, pure lo faceva manco male assai. Così questo mostro, quanto più asdava in là, diventava grosso e rozzo, e con gli anni insieme, gli cresceva la dappocaggine e la goffezza; e certi detti, che da bambino imparato aveva, non gli erano mai potuti uscir della mente, come al padre ed alla madre dire, babbo e mamma, il pane chiamare pappo, e bombo il vino, e quattrini diceva dindi, e ciccia la carne, e quando egli voleva dir dormire, e andare a letto, sempre diceva a far la nanna; e non vi fu mai ordine, che il padre o la madre, nè con preghi nè con doni, nè con minaccie nè con busse lo potessero far rimanere. E già diciotto anni aveva quando gli morì la madre, che mai no i favellava in altro modo; talchè suo padre n'era forte malcontento, ed i fanciulii della contrada, i compagni ed i vicini gli avevano posto nome Falananna, e non lo chiamavano altrimenti, ed erasi così per Camaldoli divulgato questo soprannome, che pochissimi lo conoscevano per

Mariotto, ed era il sollazzo e il passatemo di quel paese. Tutti, Falananna qui, e Falananna qua, si pigliavano di lui piacere, e delle sue castronerie, perciocche semplicissimo, diceva e credeva cose tanto sciocche e goffe, e fuori d'ogni convenevolezza umana, che piuttosto animal domestico, che uomo stimar si sarebbe potuto. Cercò molte volte il padre di dargli donna, nè mai gli era venuto fatto; pure avendone una appostata che gli piaecva, e gli pareva a proposito, pensò di farla chiedere per questo suo fantoccio, . ma in questo tempo accadde, come volle Dio, che egli s'infermò e morissi. Rimasto adunque Falananna solo, con molta: roba, con casa e telaja, non avendo ne da laundi padre ne di madre parenti, gli amici ed i vicini gli furono addosso, e gli diedero moglie, e per disgrazia for delle sue pari Camaldolese, una bella e valorosa giovane, ed era chiamata la Mante d'assai molto, e pratica nel tessere. Ma per-. chè ella era povera, a questo scimunito la fecero torre senza dote, e ne menò di più seco la madre, che monna Antonia si chiamava, una vecchierella tutta pietosa ed amorevole, e così tutti insieme lavorando menavano assai tranquilla e riposata vita. Ma perchè la Mante, come io ho detto,

era bella ed avvenente, aveva di molti va-gheggini, e tutta notte intorno all'uscio l'era cantato e sonato, e fattole le più ga-

Lasca.

SECONDA CENA. lanti serenate del mondo; ma ella posto l'occhio a un giovane, che si faceva chiamare il Berna, tutti quanti gli altri scher-niva. È perchè il suo Falananna in tutte le cose era debole, così nei servigi delle donne debolissimo ritrovandosi, pensò come savia, di procacciarsi che il Berna sopperisse dove mancava il marito, per ciocchè sendo prosperosa e gagliarda non poteva stare a beccatelle. Sicchè regione tone con la madre, sece tanto, che di ki pietosa venue, e disse: Figliuola mis. lascia pur fare a me, non ti dar pensiero., che io ti farò tosto contenta; ed itasene a trovare il suo amante, che più di lei lo desiderava, dettono ordine fra loro, che il Berna da mezza notte in là, faceudo certo cenno, venisse a cavare la figliuola d'affanno, il quale non mancò di niente; ed all' ora deputata fatto il cenno, fu da monna Antonia messo in casa, e di più nel letto accanto alla sua Mante; ed essi avevano senza più un letto di quelli all'antica tanto agiato e così grande, che tutti tre stavano da un capezzale, senza toccarsi un braccio, la Mante nel mezzo, da una proda la madre, e dall'altra il marito. Il Berna tra monna Antonia e la figlinola enteato, appunto che Falananna dormiva, nou stette a far troppi convenevoli che alla disperata le salì addosso. Alla buona semmina pareva un altro scherzo quelle del Berna, e sentire altra gioja e con-

o, che col suo marito non cra usata tire; per la qual cosa a dimenarse e cuotere, a sospirare e a mugolare cociò fortemente; dimanierache Falanan. , che leggiermente dormiva, si destò, entendo il cullamento e il dolce ramrichio, sendogli coloro presso a meno n-filar d'embrici, distese la mano, ed lerna trovò in sulla sua cavalla, che camnar la faceva per le poste; onde egli creido lui esser la madre, diste: Monna Anh, che fate voi? Ohimè, guardate a non **Apre**gnar mogliama! Monna Antonia, che tava vegliando in su la proda sua, quanpiù poteva contenta del contento della iuola, udito Falananna, per riparare, che Berna non s'accorgesse, accostò il capo ente a quel della Mante, e così favellangli rispose: Non aver pensiero, che io ingrossi, no. Ohime trista, che io le le fregagioni rasente il bellico, perchò poverina è stata per morire, così granstretta le ha data da un poco in qua donna del corpo! Udite come ella si amarica? Erano coloro, appunto allora monna Antonia cotali parole dicea, colmo della beatitudine amorosa, e la nte due volte per la soverchia dolcezdisse: Ohimè, ohimè, io muojo, jo muo-Falananua cominciò a gridare: Aspet-'aspetta, che io vada per lo prete, etta, moglie mia, non morire aucora. imè, voglio che tu ti confessi prima! e

293. SECONDA CENA.

si era già gittato dal letto, e cercava, sendovi bujo, per accendere il lume, quando la Mante, ciò udendo, disse: Marito mio, sia ringraziato santa Nafissa devota della donna del corpo, io sono guarita, io sono risuscitata, ritornatevi nel letto; non du-bitate che io non ho più mal nessuno. Il Berna, avendo anche egli sgocciolato il barletto, se l'era levato da dosso e tra la madre e lei entrato; ma monna Antonia passando loro di sopra, si pose di mezzo alla figliuola, e chiamato di nuovo Falananua, al letto nel suo lato lo rimesse, dicendo che tra lui e la Mante era entrata, acciocchè quella notte, avendo cusì grave stretta avuto, non avesse cagione di darle noja. Bene avete fatto, rispese colui, e badò a dormire; ma la Mante con il suo Berua non attese mai ad altro la notte, che a giocare alle braccia, e qualche volta avvenne, che ella messe lui di sotto. Má la mala vecchia, che stava in orecchi, sentito una campana al Carmine, obe snona un' ora innanzi giorno', fece levare il Berna dell'amoroso giuoco, il qua-le malvolentieri dalla sua Mante si parti, stanco forse, ma non già sazio, ed andossene a casa sua, non troppo quindi lontana, a riposarsi e a dormire, senza essere stato veduto da persona. La Mante, per ristoro della passata notte, dormi per infino a nona sonata. Falananna all' ora consueta per tempo si levò, e andonne all' u-

sato lavoro, e così monna Antonia, ragionaudo insieme della mala notte, che la Mante aveva avuta; di che si dolse Fala-nanna molto, e lodò assai che monna Antonia non l'avesse chiamata, acciocchè riposandosi, dormire a suo piacere potesse. La buona vecchia lo confortò, che egli andasse a cercare dell'uova fresche, dicendogli che molto erano appropriate al dolore della donna del corpo; perlochè colui, lasciato il lavorare, si parti, e tanto cercò, che ne arrecò a casa una serqua. Monna Antonia, datone a bere quattro in su la terza alla figliuola, la lasciò poscia dormire un sonnellino, e dopo sendo venuta già l'ora, la chiamò a desinare, e ella levossi tutta lieta, che si sentiva come una spada; di che troppo contento rimase Falananna, e desinato, allegrissimi si tornarono al telajo. La notte il Berna venne medesimamente, e così molti giorni e mesi continuarono la danza, dandosi insieme un tempo di paradiso. Ora accad le che sendo venuta la quaresima, Falananna, che era buon cristianello e divoto, andava ogni domenica mattina alla predica, e fra l'altre una volta l'udi in Santo Spirito da un frate, il quale tanto e tanto disse, e con tante ragioni e autorità provò che questa vita, non era vita, anzi una vera morte, e che noi, mentre vivevamo in questo mondo, eravamo verameate merti, e chi moriva di qua, comin-

SECONDA CEÑA. ciava a vivere una vita senza affanni . o suave e dolce, e senza aspettare mai più le morte, pure che in grazia si morisse di messer Domeneddio, e che questo salo avveniva ai fedeli cristiani; e così tant'altre cose disse di questa vita, che fu una maraviglia. Per la qual cosa a Falananna venne così gran voglia di morire, che egli non trovava luogo, e già della vita era capital nemico diventato, ed a casa ritor-natosene, non faceva mai altro che dire, se non che vorrebbe morire, a ogni parola dicendo: Oh morte dolce! o morte benedetta! o morte santa, quando verrai tu per me, che io possa cominciare a vivere in quella vita, che mai non si muore? Ed era questo alla madre ed alla Mante così gran fastidio e rincrescimento a sostenere, che elle erano mezze fuor di loro, e non sapevano più come si fare a sopportare tanta seccaggine. Egli aveva dismesso il lavorare, e tutte le faccende di cara, solo attendeva a voler morire, e rammaricarsi sovente della morte, pregandola di cuore, che lo dovesse uccidere. La moglie, e monna Antonia gli avevano insegnato mille modi, ma niuno gli era. piaciuto. Alla fine, di questa faccenda consigliatesi col Berna, deliberarono di farlo morire a ogni modo; e sendo restati insieme di quel che far dovevano, una mat-tina la Mante. sendo già vicina la settimana santa, gli disse come ella s'era comfessata in Ognissanti da un fra Bartolo. buona e divota persona, a cui tutta rac-contata aveva la sua scisgura e la voglia che aveva il marito di morire; e gli soggiunse come il venerabil padre per sola pietà, e per l'amor di Dio se le offerse, se bisoguasse, d'ajutargli venire la morte, e che in breve, purchè ei voglia, lo farà morire, come a Milano ed a Napoli ne aveva fatti molt'altri; a cui tutto lieto rispose Falananna, e disse: Come si farà?. E quando sia questo? Agevolmente, e quando noi vorremo, rispose la Mante. Domani si vuole, soggiunse colei, mandare per questo frate. Al nome di Dio, disse Fa-lananna, si mandi pure. Seguitò la moglie e disse: La prima cosa vi convien mandare pel notajo, e fare testamento. Così si faccia, rispose Falananna, tutto d'al-Jegrezza pieno; e cosi fatto venire un notajo, come se da' medici fusse stato brigato, tutté le sue sostanze lasció per testamento alla donna dopo la morte sua. La qual cosa intesa il Berna, gli piacque fuor di modo, e lo giudicò buonissimo principio d'un ottimo fiae, aspettando con sommo piacere, che la Mante facesse il rimanente. la quale, secondo l'ordine, fingendo d'aver favellato a fra Bartolo, an giorno, subito dopo mangiare, fece entrare il suo Falananna nel letto, avendolo avvertito, per commissione del frate, che parlasse poco, e in voce sommessa, e qua-

SECOMBA CERTA si piangendo a ogni uno dicesse che grasi i dissimo male si sentisso, e che già fom vicino alla merte, e se niune gli ragionaleva ne medico ne medicine, e cost le schatolo se n'andò alle finestre e pisagen do, cominciò gridando a dire si visinato: Obime, trista la mia vital che ho ista fare? Il mio marito è nel letto gravato, e al gravemente, che io non credo che egli sia vivo domattina; onde la vicinama con se là tutta, e nel letto trovato Falananna languire, e rammaricarse, come se egh avesse l'affanno della morte, ognuno il meglio che sapeva lo confortava, ed egli a tutti rispondendo, io sono spacciato, io son morto, nulla intender voleva di medicarse, ed i vicini confortavano la Mante, che mandasse per il confessore. Onde la Mante chiamata la madre, che sapeva il tutto, le sece prestamente mettere la cioppa, e la mandò ratta dove in un luogo segreto aspettava il Berna, il quale avendo un abito da un frate d'Ognissanti suo parente accattato, se lo era vestito; e perchè egli aveva a fatica segnate le guance dei primi fiori, una barba nera procacciato aveva, ed al mento acconciossela di tal maniera, che chi non l'avesse saputo, non l'avrebbe conosciuto mai, ed allegro dietro a madonna Antonia avviatosi, tanto camminarono, che alla casa di Falananna giunegro; alla cui venuta, facendogli tut-

ti riverenza, come a sommo religioso, la casa sgombrarono, pensando che l'ammalato dovesse confessare. Il Berna, a uso di frate in camera entrando, salutato a prima giunta Falananna, e diceudo, il Signore sia con esso teco, lo benedisse. Fa-lananna si volle rizzare per fargli onore, ma frate Berna, contraffacendo un po la voce, gli disse che stesse giù caldo il più che poteva; a cui rispose Falananna e disse: È non sete voi colui, che mi volete insegnar morire, acciocche tosto risuscità poi in quella vita di là, dove mai mai non si muore? Sì sono, che tu sia benedetto, rispose il frate. Disse allora Falananna: Orsù cavianne le mani, cominciate ora mai col nomine Domini. Il padre spirituale, fattagli fare la confessione generale, gli diede l'assoluzione, e la penitenza disse che voleva che facesse per lui la moglie, ed in sua presenza chiamata, le impose che per soddisfazione dei peccati del marito, ella dovesse digiunare ogni anno la vigilia di Berlingaccio, mentre che ella viveva, e di più, che ella accendesse all'immagine di santa Befania ogni anno ancora quattro candele, a riverenza delle quattro tempora; di che si mostro colui fortemente contento, e sece giurare alla moglie, che ella non mancherebbe di sare la detta penitenza. Ma il padre soggiunse, e disse: Guai a lei, se ella non la facesse appunto, che ella se n'anderabbe come traditora

218 SECONDA CENA. giù nell'abisso! Falananna, al frate rivolto: lo pregò che sollecitasse il morire, che gli pareva mill'anni ogni momento d'uscire di quell'impaccio. A cui il frate disse: Ora ascoltami, che sia santo. Tu hai la prima cosa a chiudere gli occhi per sempre, e non mai più aprirgli, e levati affatto il pensiero di questo mondo, nè per cosa, che tu odi o che ti sia fatta, hai a favellare o far sentimento alcuno; e così tosto che tu abbia chiusi gli occhi, mogliata leverà un gran pianto, io non mi partirò; avendo scusa lecita di rimanere, e mentre che le donne la conforteranno, stando in sala monna Antonia e io, lavandoti prima ti metteremo una veste lunga, che ti verrà a coprire il viso e i piedi, e metterenti in mezzo della camera, con un candelliere a capo dentrovi una candela accesa benedetta, a fine che la gente ti possa segnare, e dipoi daremo ordine domandassera, che i frati del Carmine, ed i preti di San Frediano ti portino, detta la compieta, a sotterrare. Sì, rispose Falananna, si vuole anco farlo intendere alla compagnia, e che mi mandino la veste, e venghino per me, e poi alla sepoltura come al compare, mi cantino: O fratel nostro. Ben sai, rispose il Berna, questo si farà a ogni modo; e soggiunse: l' becchini, messo che ti averunuo nella bara, ed alla Chiesa condotto, e cantato e satto tutte la corimonie, ti porteranno e mette-

rannoti nell'avello, e quivi ti lasceranno. dove stato ventiquattro ore, l'anima tua volerà, e non prima, in paradiso; ma abbi avvertenza che tu sentirai, infino a tanto che quel tempo non sia finito, tutte. quante le cose, come se tu fossi vivo; sicchè non favellare, e non far mai senso alcuno, perocchè nello star cheto e fermo s'acquista tutto il merito. Ma se tu facessi cosa alcuna da vivo, subito tu casche-resti nel profondo del balatro infernale; e perchè quelli sciagurati becchini non hanno una descrizione al mondo potrebbon: forse, nel metterti giuso nell'avello, darti qualche stretta o percuoterti qualche membro, come gli stinchi, le gomita o il capo, talchè ne potresti sentire dolore, e non piccolo, e tu zitto e cheto; perciocchè, quanto maggior pena sentirai di qua, tanto di là più gusterai maggiore il contento. Falananna, avendo bene ogni cosa compreso, rispose che stesse sicurissimo, che non mancherebbe di niente, e non uscirebbe del suo comandamento; ma avendo una grandissima same se' intendere alla moglie, che gli portasse da mangiare, ed al frate rivolto disse, che era disposto di voler morir satollo; perlochè la Mante gli arrecò un gran tegame di lenti riconce, ed una coppia di pane grandissimo, poco minor di quello che fanno in contado i nostri lavoratori, con un gran bocçale di vino; il quale Falanaana tutto bev220 SECONDA CENA.

ve, e tutte le lenti mangiò con uno e mezzo di quei pani così grandi, come se mai non avesse nè a mangiare, nè a bere; e poi disse: Acconciatemi come vi pare, che io muojo più contento mille volts ora, che io muojo a corpo piene. Il Berna acconciollo sopra il letto, e serratogli gli occhi, avendo certi moccoli accesi in mano, borbottando fece le viste di dire alcune orazioni, e gli disse: Falannana, tu-sei morto. Subito la Mante messe un grande strido, cominciò a piangere amaramente, e dire: O marito mio! o marito mio dolce! tu m' hai lasciata sola. Frate Berna infino su l'uscio venuto, finse, udite le: grida, di tornare a confortare colei. I vicini sentito il pianto, gran parte d'uomini e di femmine andarono per confortarla, la quale in sala faceva un lamento incredibile. Il frate, e monna Antonia, entrati soli in camera, piangeudo Falananna' vivo, per morto in sul letto levarono, ecome i morti lavatolo, d'un lenzuolaccio gli fecero una lunghissima veste, che gli copriva i piedi, le mani e il viso, acciocche il colore non gli avesse scoperti, e postolo sopra un tappeto in mezzo la camera, con un Crocifisso al capo, e un candelliere ai piedi dentrovi una candela benedetta accesa, apersero l'uscio a fine che la brigata lo potesse segnare. Era sempre mai Falananna, senza far moto o sentimento alcuno, stato fermissimo, di che frate Berna lietissimo stava. Ma venute le perMOVELLA 111.

sone in camera, lacrimando lo segnavano, domandando, maravigliose, perche con gli avessero turato il viso; perchè egli era si trasfigurato, rispose il frate Berna, e si hentto, che egli averebbe fatto paura a chi l'avesse guardato. Messero queste parole paura ai circostanti, che ei non sosse morto di qualche cattivo malaccio, e che s'appiccasse, sicchè tutti quanti stavano in cagnesco, leggiermente a messer lo frate ogni cosa credendo. Ma sendone già sopravvenuta la notte, fu la casa agombra, solo alcuni pochi parenti della Mante vi restarono, ed il padre spirituale, che lo guardava con un libro in mano, fingendo di leggergli salmi ed orazioni, e quando fu tempo, cenarono d'un gran vantaggio. Ma venuta la mattina, fecero intendere ai fratelli, che mandassero la veste, che Fa-lananna era morto e gl'invitarono per la sera dopo compieta all'esequie. Venne su-bitamente la veste, la quale da madonma Antonia e dal Berna gli fu messa sopra quella che egli aveva, e la capperuccia in su la faccia gli venne doppiamente a coprire il viso, e così tutto il giorno vennero uomini e donne a consolar la Mante, ed a segnare il marito, increscendone a tutti. Ciascuno diceva: Dio gli perdoni. Il che Falananna udendo, maraviglioso piacere e contento sentiva, pensandosi certamente di esser morto. Ma poichè vespro non solo fu detto, ma la

222 szconba dena.
compieta, vennero secondo l'ordine i pre-222 ti di San Frediano, ed i frati del Carmine con i fratelli della compagnia di San Cristofano, che così era intitolata , la quale era appiccata con il convento-del Carmine (dove i frati fecero poi, ed evvi ancora un refettorio) della quale gli nomini erano tutti tessitori, e nel mesza appunto avevano fatto fare un grandiscimo avello, nel qual chiunque moriva di loro si sotterrava; il che venne molto a proposito al Berna, perciocche quel se-polcro aveva una lapida gravissima, e congegnata in modo, che ne alzare ne apri-re si potevu, se non da chi fosse stato di fuori; e per questo il Berna fra se diceva: Se egli vi entra, converrà che per amore o per forza, che egli vi muoja dentro, non vi si ragunando coloro, se non una volta il mese. Ma poichè i frati e i preti, passando dall'uscio, ebb**ero avuta** la cera, andarono i becchini per il corpo. Che direste voi, che Falananna avendo avuto grandissima voglia di far le sue cose, e forsè due ore sconcacatosi, e gran pezzo avendola ritenuta, nella fine, non potendo altro fare, l'aveva lasciata andare, ed avendo le lenti riconce fatto operazione, come se egli avesse preso scamonea, aveva gittato un catino di ribalderia, la quale per essere stata alquanto rattenuta, tanto putiva, e si corrottamente, che non si poteva stare per lo puzzo in quelNOVELLA 11.

la camera, e così tosto che furono dentro i becchini, e che lo presero, turandosi il naso, dissero a coloro, che erano ivi in-torno: O diavolo, non dovete averlo zaffato voi? In malora, non sentite voi come pute? Vedete che ei cola. Ohime! voi. dovete esser poco pratiche, e così male in corpo portandolo, quasi ammorbati lo posarono su la bara, onde i fratelli, seudo già i preti ed i frati forniti di passare, comportando il meglio che potevano il triste odore, levato se l'avevano in ispalla, e dietro la Croce seguitavano di cammina-E Ora avvenne camminando, che ei giunsero sul canto al Leone, e in su la svolta appunto capitata tutta la gente, come è usanza, dimandavano chi fusse il morto; alle quali era risposto, Falananna; tanto che a ciascuno ne incresceva dicendo: Dio abbia avuto l'anima sua. Ma un certo suo conoscente ed amico, intesolo anch'egli, e veggendolo portare a seppellire, poco discreto, anzi adirato disse: Ah ribaldo giuntatore, egli se ne va con tre lire di mio, e sai che non gliene prestai di contanti? Tristo! ladro! abbisele sopra l'auima; e disse queste parole tanto forte, che Falananna intese; il quale, o per non audare con quel carico all' anima, o parendosi essere a torto, o troppo ingiuriato, dato una stratta alle mani, e di quelle sviluppatosi si stracciò prestamente, ed al-zossi quel pannaccio, che gli nascondeva

quei torchi, da capo a piedi lo cominciarono a bistonare, e dargli di buone picchiate. Falananna, sentendo le percesse,

cominciò a stridere e gridare, e sviluppandosi il capo ed i piedi, perche coloro non gli rompessero il dorso, s'uscì della bara, e correndo gridava: Oh traditori, traditori, voi mi avete risuscitato! Perciocchè avendo avuto una bastonata in su la testa, gli grondava il sangue per lo viso, e per lo petto, onde pensandosi di esser vivo, diceva pure: Traditori! a questo modo si fa risuscitare i morti? io me ne voglio andare alla ragione. Per la qual cosa, la gente d'intorno uditolo, la maggior parte lo stimarono impazzato affatto o spiritato ed i fanciulli presa della mota e dei sassi cominciarono, gridando al pazzo al pazzo, a dargli la caccia; onde egli spaventato si messe a correre e fuggire verso il Carmine: ed essi dietrogli, gridando sempre al pazzo al pazzo, per la piazza del Carmine lo seguitarono. Falananna sbigottito e spaventato si messe a correre non sapendo dove, ed a fuggire attendeva, pur sempre gridando e lasciando per donde egli passava le persone maravigliose e smarrite veggendolo in quella guisa vestito, il quale così fuggendo era capitato in sul canto del ponte alla Carraja, e seguitando il cammino, impaurito per lo romore e per lo strepito de popoli, inverso il ponte s'indirizzò, e stuttavia dai sassi e dalle strida accompagnato su per lo ponte prese la strada, dove quasi alla fine giunto, trovò un carro nel mezzo della via, e non so che Lasca.

NOVELLA IL.

esse di peglio, e muli a asini carichi, rene in modo, che tutto ingombravano il sentiero, ne vi era luogo rimesta donde passer si potesse, se prima il carro e l'al-tre bettle passando, non avessero aperto, la strada; onde Falanapna, sendo spronao dietro dalle frombole e dalla paura delle grida, sali in su le sponde per far più. sosto; ma come volle la sua sciagara, o per la fretta o perchè quei paunacci se gli, evviluppassero a piedi, o come ella si andasse, sdrucciolando se n'andò in Arno. Era in quel tempo venuto in Firenze un Fiammingo, grandissimo maestro di far Luochi lavorati, ed essendo stato alla Sinoria ed al Gonfaloniere, s'era vantato di fare e mostrare segni dell'arte sua mi-mocolosi. Ed appunto il giorno per lero commissione, due de Dieci di guerra, a. due de' Collegi, ed altri uomini nobili e. ziputati della Città erano andati per vedere d'un certo olio artifiziato la prova, che ardeva subito che egli toccava l'acqua, ed al ponte a Santa Trinità venuti, aveva quel maestro d'una sua ampolla nell'asto che l'ebbe tocca, così s'avvamp; ed, accese, come da fuoco, sannitrio o zolfo. stato tocco fusse, ed ardendo in buono spazio s'allargo; di che i Fiorentini nostri tutti restarono stujuli e maravigliosi, e. opsi per l'acqua sparso se n'andava sos condo il corso già per quella ardendo; ed

MOVELLA IL eppunto era la metà passato il ponte alla Carraja sotto l'ultima pila, quando Falanantie cadendo nell'acqua giunes per sorte nel mezo di quell'olio ardente, il quale, come se colui fusse stato impeciato, se gli attaccò addosso. Falananna avendo con l'ajuto dell'acqua, e poi della rang ricevuto poco denno dalla percesse, ancorche fusse andato per fino al fondo, era scruato a galla e rittosi in piedi, perciocchè l'acqua gli dava appunto al bellico. Ma veggendo e più sentendo la fiamma, che l'ardeva, cominciò a stridere ed a gridare quanto gli usciva dalla gola, e con le mani s'ajutava quanto poteva gittandosi dell'acqua addosso, e così facevano le genti che per la porticciuola erano corse in gran quantità per ajutarlo; ma quanto più oeroavano ammorzargli e spegnergli quella fiamme, tanto più glien' accendevano. Sicchè il povero uomo attendeva a urlare con si alta voce, che risonando giù per le corso dell'acqua, si saria potuto sentire agevolmente per fino a Peretola, e dimepandosi e scontorcendosi in quelle siamme, sembrava una di quell'anime, che mette Dante nell'inferno; ma ardendolo il fuoco, e consumandolo a poco a poco gli tolse la vita. Le persone, che erano andate per dargli ajuto, lo avevano intanto e cen funi, e con legni tirato alla rivamientedimeno non restava d'ardere ancora, perchè quanto più sequa gistandogli ad-

SECONDA CENA. dosco per ispegnere adoperavano, tante più gli accendevano e nutrivangli il fucces di modochè egli era di già quasi tutto consumate ed arso, e sarebbe arso e consumatosi affatto, se non che il Fiammingo corso al rumore, si fece dare dell'olio ordinario, e spargendognene per tutto, fece in un subito cessar l'ardore, e spegner totalmente la fiamma, con grandissimo strpore di tutti coloro, che lo videro. Ma Falananna rimase di sorte, che pereva un ceppo di pero verde abbronzato ed arsiccio. La Mante, il Berna e monna Antonia avendo inteso come Falananna era risuscitato e corso via, dolenti d'ora in ora l'aspettavano a casa, e appunto frate Berna se ne voleva andare, quando venne lor la nuova, come egli era cascato in Arno ed arso. La qual cosa e per la voglia, e per la maraviglia a prima giunta poce credevano; ma tuttavia sentendo rinforzar la cosa, il Berna così come egli era da frate, per certificarsi, si mosse, ed arrivato al ponte alla Carraja, e giù sceso, vide il misero Falananna così abbronzato ed arso, che d'ogni altra cosa aveva sembianza da uomo in fuori, e piangendo con gli occhi, ridendo col cuore, se ne tornò a confortare la Mante e monna Antonia, che già dai loro parenti erano state visitate, d'un tanto orrendo e spaventoso caso, il quale a ognuno, che lo intendeva, pareva, siccome egli era, stupendo e maravigliosis-

simo, non si potendo acconciare nell'animo, che un uomo potesse cascare în Arno ed ardere; pure poi, intendendo il modo, ne restarono soddisfatti, increscendo a ciascuno della nuova e non mai più udita sciagura di Falananna. Molti pensando che ciò gli fusse accaduto per opera di streghe, chi per forza d'incanti e de malie, altri per parte di negromanzia, ed altri per illusione diabolica; pure la mago gior parte degli uomini s'accordava, che della sua scempiatezza e pazzia incompa-rabile fusse derivato il tutto. La Mante dopo pochi giorni, sendo per virtù del testamento diventata padrona della roba de -colui, con volontà della madre e dei parenti tolse per isposo il Berna, e pubblicamente fece le nozze, col quale visse poi gran tempo allegramente, crescendo sempre in roba ed in figliuoli alla barba di Falananna, il quale, come avete udito, cascò in Arno ed arse. Il che sendosi dipoi messo in proverbio, è durato per infino ai tempi nostri; onde ancora a certo proposito si dice spesso, cascò in Arno ed arse.

## NOVELLA III.

La Lisabetta degli Uberti innamorata, toglie per marito un giovane povero, ma virtuoso, ed alla madre, che la voleva maritar riccamente, lo fa intendere; onde coleì adirata cerca di disfare il parentado. Intanto la fanciulla, fingendo un certo suo sogne, coll'ajuto d'un frate, viene con buona grasia della madre agli attenti suoi.

Se mai in questa sera e nella passata le donne ugualmente e i giovani avevan riso di voglia, questa novella di Florido gli aveva fatto ridere di cuore e da dovero, nè di ridere si potevano ancor tenere; benchè a qualcuno per le risa gli dolessoro gli occhi e il petto, e più averebbeto riso, se il fine veramente troppo crudele di Falananna non gli avesse rattemperati un poco, stimandolo nondimeno così valente lavaceci, come si fusse, o più, maestro Simone da Villa e Calandrino. Ma Galatea, a cui toccava la volta, così graziosamente a favellare incominciò.

Nella mia novella, costumati giovani, e voi oneste donne, non saranno già casi nè tanto faceti, nè tanto piacevoli, quanto nella passata; ma uno accorgimento ed uno spediente preso da una fancialla innamorata intendo di raccontare, che se io non m'inganno, meraviglia son piccola vi arrecherà, veggendo fare maggior conto della bontà e della virtà, che delle ricchezze, delle grandezze, degli onori e dei favori del mondo; e soggiunse.

Monna Laldomine degli Uberti, donna nobile e ricchissima della nostra città. rimase vedova con una figliuola chiamata Lisabetta, virtuosa non pure, ma bellissima a maraviglia. Era costei da molti giovani nobili e ricchi chiamata e vagheggiata; ed essendo oggimai nel tempo di deversi maritare, per conseguente richiesta alla madre mille volte ogni giorno, non tanto per le qualità sue lodevoli e per le bellezze, quanto per la dote grandissima, che ella aveva, e per la speranza dell'eredità. Ma la madre, per la gran voglia che la figliuola fusse ben maritata, non si sapeva risolvere a cui dar la volesse, cercandone un marito giovane, bello, ricco, nobile, discreto e costumato; dimanierachè a ciascuno mancava sempre alcuna delle parti sopraddette, e non si poteva abbattere a suo modo. In questo mentre la Lisabetta s'era innamorata fortemente d'un giovane, che le stava a casa allatto, chiamato Alessandro, per ogni rispetto riguar-devole, salvo che egli era povero, e secondo la volgare opinione, non troppo nobile, ma onorato e benvoluto da ognuno, che lo conosceva. E perchè egli non

NOVELLA III. aveva ne padre ne madre, ne fratelli ne sorelle, solo con una fantesca vivendo. attendeva agli studi delle buone lettere, e perciò si stava la maggior parte del tempo in casa, dove la Lisabetta per vederlo veniva spesso sul terrazzo o a una finestra, che quasi tutta la casetta di lui scoprivano. Laonde Alessandro, che era saggio ed accorto, in poco tempo s'avvide della cosa, e per tal modo ricevette lei nel cuore, che ad altro, nè di ne notte pensar non potea, e maggiormente poiche dalla fanciulla gli furono gittate non so che lettere, tanto ben composte e con tanta facondia, che gli arrecarono grandissima maraviglia, e gli raddoppiarono in mille doppi l'amore, massimamente udeudo il bene incomparabile, che ella diceva di volergli. Per la qual cosa, seco stesso pensando, gli parve di tenture e vedere se ella volesse esser sua sposa, e segretamente fare il parentado, il quale fatto che sia, converrà pure che sia fatto, dicendo: Se ciò m'avviene, chi di me viverà poi in questo mondo o più felice, o più beato? È subito le scrisse una lettera, dove le a-priva l'animo suo. La Lisabetta, senza tropo pensarvi si risolvė a volerlo, avendo inteso, oltre all'opinion sua, per bocca d'uomini intendenti, quanto egli avesse in se dottrima e giudizio, e quante ottime qualità si trovassero in lui, giudicandolo

SHORDA CENA non pur buono dispensatore e i re ma ottimo accressitore delle si chesse; dimedochè avendogli avvid tanto, che far dovesse, l'altra notte Alcandro salendo di sopra al suo tetto, com l'ajuto di una scala in sul terresses di le la trovo secondo l'ordine tutto lieta chi espettava, e quindi di molte e varie confi ragionato, altro per allora non le ferà, che baciarla e darle l'anello, lasciando, come ella volle, la cura a lei di scoprite il parentado, e così contentissimi l'uno dall'altro si partirono. Monna Laidomine intanto si risolvette a voler dare la Lisabetta a Bindo figliuolo di messer Geri Spiha, uno de primi cittadini allora di Firenze, ancorche in lui pochissime delle condizioni, che ella voleva, si ritrovasse-ro; ma la Lisabetta, che il tutto aveva inteso, anticipato il tempo, una sera do-po cena alla madre racconto di punto in punto ordinatamente quel tutto che tra lei ed Alessandro fosse occorso; di che monna Laldomine adirata fece un romor grande, e che non pensasse mai, che il farentado andasse innanzi, e che non voleva a patto nessuno; e la mattina per tempo la menò seco, e lasciolla nel monastero, e tornata a casa mando per messer Geri, e narrogli ogni cosa, e tra loro disegnarono di fargliene renunsiare a ogni modo, se non per amore, per forza, e di scrivere a Roma, e cavar dal Papa per

NOVELLA INT via di danari lettere al Vicario, che sotto pena di scomunicazione facciano stornare il parentado. La voce si sparse per Firenze, nè d'altro per allora si ragionava, ed Alessandro doloroso a morte fermamente credeva non aver a fare altrimenti le nosze con la sua dolcissima Lisabetta, e già gli aveva fatto favellare messer Geri, e sbigottitolo di maniera, che egli stesso non sapeva che farsi, nè poteva, innanzi che altro seguisse, intendere l'opinione della fanciulla, la quale non potendo uscire del monastero, ne avendo comodità di poter mandare ne imbasciate, ne lettere al suo Alessandro, dubitava che egli non istesse fermo, e per paura non si conducesse a renunziarla, sapendo benissimo l'autorità e la potenza di messer Geri; di che ella viveva pessimamente contenta, e giorno e notte pensava di mettere ad ef-fetto il desiderio suo, e mille partiti e mille modi ogni ora si rivolgeva per la fantasia; pure uno fra gli altri si delibezò di provare, o per questo alla badessa disse, che la coscienza la stimolava ogni ura a lasciar andare quell' Alessandro povero, e fare la volontà della madre, togliendo Bindo ricchissimo, e che era contenta, considerato avendo meglio i fatti suoi, di far quello che piaceva a madon-na Laldomine. La badessa ne fu allegrissima, e subito alla madre di lei lo fece intendere, la quale tutta lieta se ne vonno

435 SECONDA GENAal monastere, e con grand'affezione abbracciata e baciata la figlia, la sera medesima me la rimenò a casa, avendo in animo la mattina vegnente mandar pen messer Geri, e seco disporre ed ordinare, che le nonze si facessero quanto più tosto si potessero. Ma la Lisabetta, per colorir tutto quello che ella aveva disegnato, dormendo in un'anticamera, come tosto vide per gli spiragli. della finestra essere apparita l'ulba, si levò e ne venne subito in camera della madre, e tutta spaventata e con voce tremante; disse: Madre mia cara, io ho fatto or ora un sogno, che io tremo a verga, a verga per la paura. Onde che vuoi tu che, io ne faccia? rispose madonna Laldomine; non vi pensar più, non sai tu che il pro-verbio dice, che i sogni non son veri, e che i pensieri non riescono? Ohime, disse la Lisabetta, voi non sapete, che cose io ho veduto! e dicovi che s'appartengono. anche a voi, però vorrei che noi ci pensassimo. E che pensamento vuoi tu farci? soggiunse la madre, e venne a cadere cadere dove la Lisabetta volea, dicendole: Se tu pur vuoi, io manderò per fra Zaccaria nostro confessore, che è mezzo santo, ed è un gran maestro per interpetrar questi sogni. Deh sì, per quanto ben vi voglio. seguitò la Lisabetta. mandate per lui, che mi par mill'anni d'esser fuori di questo travaglio. Laonde madonna Laldomine, chiamata una delle fantesche, le impo-

NOVELLA TETA se che a Santa Croce andasse, e da sua parte dicesse a fra Zaccaria, che venisse allora allora fino a casa per cosa di grandissima importanza. Bra questo frate religioso d'ottima fama, e più ripieno assai di bontà, che di dottrina, persona sem-plice e divota, il quale udità la imbasciata, se ne venne prestamente a casa monna Laldomine, e la trovò in camera con la figlinola, che lo attendevano, le quali fattesegli incontro, con riverenza onoratamente la ricevettero, e fattolo porre a sedere, elleno arrecatesegli a dirimpetto, aspettando il compagno in sala, cominciò così madonna Laldomine a dire: Padre. non vi maravigliate che io abbia così per tempo, ed in fretta mandato per voi, per-ciocche qui la Lisabetta mia ha fatto un sogno, che l'ha tutta quanta impaurita, e cesì vorrebbe averne il vostro giudizio. e che voi glielo interpretaste. Sorella mia, rispose il frate, io farò per piacervi, con l'ajuto di Dio, ciò che io saprò, o quan-to da lui mi sarà inspirato, dicendovi primamente che gli è pazzia a por molto cura, o dar troppo credenza ai sogni, perciocchè quasi sempre son falsi; nè si vorrebbe farsene anche beffe affatto, e dis-pregiarli del tutto, perchè qualche volta son veri, e ce ne fanno fede in più luoghi il verchio ed il nuovo Testamento, come si legge di Faraone delle sette vacche magre e delle sette grasse, e così del-

le spighe; ed ancora Santo Luca dice nal-l'Evangelo, che a Giuseppe apparve l'Angiolo in sogno, e gli comando che con la Vergine e con Cristo se ne fuggisse in Egitto, allora che Erode cercava d'ammazzarlo; è voltosi alla fauciulla, disse checominciasse la sua visione. Per la qual cosa la Lisabetta, abbassati gli occhi a terra, pregato prima fra Zacceria, e la madre, che per sino che ella non avesse finito di dire, che fossero contenti di nom. le rompere le parole, con voce tremante così a dire incominciò: Jersera andatamone a letto più tardi che il solito, mi accadde che entrata in varj pensieri e diversi, non potetti per buono spazio aver forza di chiuder mai occhio, e dormendo mi pareva di essere in su le rive d'Arno fuori della porta a San Friano, le quali vedeva tutte fiorite, e sopra la verde e minutissima erbetta sedermi sotto il primoalberetto alla dolce ombra, e rimirando. l'acque quanto mai purissime e chiare con dolce mormorio andarsene tranquillamente alla china, sentiva maraviglioso piacere se contento, quando mi vidi innanzi agli occhi un carro grandissimo comparire mezzo bianco come l'avorio, e mezzo nero a guisa dell'ebano. Dal lato destro era una grandissima colomba bianca come la neve, e dal sinistro uno smisurato corbo nero a similitudine di brace spenta, che nel mode che ai nostri carri fanno i cavalli ed

i bovi, quello tiravano. Nel mezo appunto ad esso era posta una sedia, la metà. bience e l'altra nera, come tutto il ner stante del carro miracolosamente lavorata. pelle quale io mentre trasognata, rimirava. non so da chi, nè come fui posta a ser dere; ma non vi fui così tosto dentro, che, la candida colomba ed il tetro corbo, spiegando l'ali più veloci assai che il vento. se ne girono per l'aria volando, e poggianda all' insù, tutti i cieli mi parve oba passassero. Ora lasciando indictro le maraviglie che io vidi, mi guidarono a mode pastro in uno spaziosissimo salotto tutto tondo, e postomi nel mezzo a piè d'una grandissima palla, mi lasciarono, intorno. alla quale tre gradi stavano di bellissimi. giovani, i primi di verde erano vestiti, di bianco i secondi, ed i terzi di rosso. Quivi condotta ritrovandomi, maravigliosa e timorosa aspettava quel che seguir ne dovesse, quando quella grandissima palla sceppiando si aperse, e restovvi una sedia altisuma, che pareva che ardesse, e su vi era un giovane a sedere pur di fuoco vestito, e di fiamme accese incoronato. Ma quando egli volse in verso di me il viso, gli occhi miei debolissimi non potereno soffrire tanta luce , perciocchè mille vole te era più risplendente di quella del sole; onde abbagliata mi fu forza chinargli a terra, e per buono spazio tenendoli chim si, m'accorsi poi girandoli interno; che

2 ŽČ SECONDA CENA. dal soverchio spleudore era cieca diventita. Quando con la voce, che pareva d'un terribilissimo tuono, udii dire una parola non mai più udita, nè mai credo nel moudo favellata, onde subito, non veggendo da chi, mi sentii portare; e dopo lunga pezza aggiratomi, fui in terra posta, secondo che brancolando mi pareva sentire, sopra un erboso prato, e di fatto una voce umana udii, che disse: Figliuola, non dubitare, aspetta che riaverai il vedere; al suono delle cui dolcissime parole voltami, e risponder volendo, non potetti quel che aveva nell'animo far noto con la lingua, e di cieca mi conobbi ancora esser mutola divenuta, e non meno dolente, che paurosa attendeva ciò che nel fine esser di me doveva, quando da persona viva mi fu presa la destra, e dettomi: Distenditi quanto sei lunga; ed io obbediente, così fatto, appunto arrivai con la fronte alle fresche onde d'una fontana, e distendendomivi dentro la mano, mi comandò colui, che gli occhi mi lavassi, e con le santissime acque mi lavassi tutta la faccia, e subito (oh cosa miracolosa!) riebbi la vista, e girato gli occhi intorno, fui da così maraviglioso stupore sopraggiuuta, che per l'allegrezza e per la gioja pareva che il cuore mi volesse saltar dal petto, veggendomi dinanzi a un così divoto Eremita, d'aspetto venusto e severo. Il volto aveva squallido e macilente, gli occhi dol-

NOVELLA III. ei e gravi, la barba folta e lunga per infino al petto, le chiome distese, e sopra le spalle cadenti i peli dell'una e dell'altra, i capelli sembravano fila di purissa. mo e sottile ariento tirato, le vestimenta erano lunghissime e finissime di color della lana, cinto nel mezzo con due fila di flessibili giunchi, in testa aveva di pacifica oliva leggiera e vaga ghirlandetta; d'ogni oner, certo, e riverenza degno. Il prato, dove io sedeva, era di molle e così verde erbetta, che alquanto pendeva in bruno, distinto per tutto, e variato da mille diverse maniere di soavissimi fiori, e quanto l'occhio mio scarico poteva vedere intorno, tanto durava, e forse più assai la lietis-sima pianura, senza esservi albori di sor-te alcuna. Il cielo di sopra si scorgea luzente e chiarissimo senza stelle, luna e iole. Sedevasi la persona divina sopra un rilevato seggio, che era un sasso vivo circondato d'ellera da ogni parte; veder vi i poteva una già non troppo graude, ma raga e dilettosa fontana, non da dotte o naestrevoli mani artificiosamente di marno o di alabastro fabbricata, ma dall'inregnosa natura puramente prodotta; le ponde dell' una erano di freschi e rugialosi gigli, l'altra le aveva di pallide e sanmigne viole; l'acque della prima sembraano molle e tenero latte, quelle della econda parevano di finissimo e nero inhiostro. Ora mentre io rimirava intenta le Lasca. 16

dette cese, il santo vecchio mi benedime. ed ju uno istante mi torno la favella : on-. de io inginocchiatamegli a' piedi, adorando il meglio che io sepera, gli rendeva resie, quando egli rompendomi le parole, disse; Abbi cura, e diligentemente attendi a quel che io fo, che ogni cosa sarà fatto a tuo ammaestramento; e sendo in messo le due fontane, con la sua destra un sasso piocoletto prese, e mella finte, che guardava all'oriente, lo gitto, ma non al tosto le hianchissime acque da lui percosse furano, che di quelle si vide usoire un bambino biancoso e riccintino, di raggi di stelle e divino splendore circondato, cantando e ridendo verso il cielo tutto allegro salire, e come s'egli avesse l'ali avuto, in su volando andò tant' alto, sche io lo perdei di vista; e dopo con la einistra mano un altro sassetto prese, o nell'altra fonte all'ocnidente volta gittatolo, subito da quello la caliginosa acqua tocca si vide visibilmente uscire un altro Dambino livido ed enfiato tutto quanto, e intorniato di rote di siamma accesa, e come se egli ardesse si scontorceva e dimenava. In un tratto apertasi la terra dinanzi agli oochi miei si fece una caverna prosondissima, nella quale gridando, e stridendo quel hambino si messe all'ingià prevoipitando, ma prestamente inghiottitolo, și veriò la sessura, e tornò la terra al pari, e

Come prima erbosa e colorita. Allora l'uo-

·· NOARTTY - HT che di Dio chiamatami, che quasi semiviva stava, sopra le vedute cose maravigliose peneando, disse: Figliuola, se tu farai quel -che io ti dirò, nella fine della vita l'anima tua se p'andrà come quel bambia, che usci di quella fontana, e mostrommi quella di latte, e poi soggiusse: Se tu romperai il mio, e di Dio comandamento, l'aktro, che di quest' altra usei, nel profondo dell'inferno ti ritroverà a perpetgo supplizio condannata, insieme con quella di tua madre; onde io infra paura e speranza, dolorosa ed allegra così risposì: Serve di Die, comandate pure, che io son per ser utto quel che piace a voi ed al mie Signore; ed egli disse: A Dio piace che ta prenda per tuo speso Alessandro Torelli, siccome è legittimamente, lesciando ogni altro parentado, e di più che tu dia al primo Sacerdote che ti verrà innanzi trecento lire, le quali egli doni per l'amor di Dio ad una fanciulla povera, che si abbia da maritare; e questo detto, il prato, le fonti, il santo Eremita, col sonno insieme sparvero in un tratto via dagli occhi miei, e così mi risregliai; e qui si tacque. Fra Zaccaria, che quasi una mezz'era intentissimo alle colci parole era stato, e piena fede prestandole, non pen-sando che una così tenera fanciulla avesse potuto da se stessa mai trovare e ordinare una così fatta trama, stupido e maravigliose ogni cosa minutamente considera-

244 szoorok zerk. to , si volse a madonna Laldomine, tile già si era cruccista, e voleva gridare con la figliuola, e disse che di grazia taccasa. e particolarmente dalla Lisubetta si fice narrare quanto tra lei ed Alessandro 100guito fosse, e sapendo come di nuovo di la si doveva maritare a Bindo, e per via del Papa stornare il primo e vero parestado, si pensò che Domeneddio per questa cagione l'avesse fatta sognare. Per la qual cosa, voltossi a racconsolare menua Laldomine, le fece una bella predichetta sopra il matrimonio, e nella fine cenchiuse a lei ed alla Lisabetta, che il parentado con Alessandro non si poteva per modo alcuno disfare, perciocchè veramente 'egli era sposo della fanciulla, dicendo che quello che ha congiunto Dio, l'uomo non può nè deve separare, e che le fo**rze e le** leggi del matrimonio sono più forti e maggiori che per avventura molti non si danno ad intendere. E tornando al sogno tutto l'espose parte per parte, confermando nell'ultimo quelle due fontane, l'una bianca essere lo stato dell' innocenza e della grazia, l'altra nera quello della malizia e del peccato, significando loro, ohe se elle non facevano la volontà di Dio, alla fine della vita se n'andrebbono nel profondo dell'inferno; dimodochè a madonna Laldomine pareva già essere nelle mani di Malebranche, e stava mezza sbigottituccia. Il buon padre sapendo che se la Lisabetta non rimaneva ad Alessandro, la limosina delle trecento lire anderebbe alla grascia, ajutava quanto egli poteva la cosa, ancorche la fusse ragionevolissima; ed avendo Alessandro per giovane studioso e letterato, non solo per costumato e buono, persuadeva madonna Laldomine a dargliela ad ogni modo; dicendole che le virtù in questo mondo erano le vere ricchezze, e dipoi che la sua figliuola, essendo da per se ricchissima, non aveva di bisogno d'uomo ricco, ma di nomo da bene, che sapesse mantenere e accrescere le riochezze, usandole liberamente quando l'occasione venisse, e secondo il bisogno, e che a questo affare non si poteva trovar giovane in tutto Firenze più a proposito di Alessandro, tanto che nella fine fece capace alla vecchia essere cosa non pure onesta, ma giustissima dargli la Lisabetta, o per dir meglio, confermargliene, poi-che per volontà di messer Domeneddio se l'aveva già tolta; anzichè facendo altrimenti, come detto aveva, procurava la sua dannazione, e della figliuola insieme. E nell'ultimo disse e fece tanto, che a madonna Laldomine-non rimase altro scrupolo nella mente, che licenziare messer Geri, il quale sapeva averne scritto a Rema, favellatone al Vicario, a tutti i magistrati, e messo sottosopra tutto Firenze. Onde così modestamente favellando a fra Zaccaria, rispose: Uomo, avete tanto bene

SECONDA CENTA saputo persuadere e con l'espe sogno, e con le ragioni, e dipo mi toccar con la mano, che l'anie della quale più conto tengo, the l'altre cose ; con quella della min se n'anderebbe a cusa maladetta, lo contenta di fare ciò che voi volcte; so come farmi a licenziare mess me gli pare usare troppe grande sene anzi ingiuriario; alle quali etse rispose. frate: Madonna, dove ne va l'ames di D e la salute dell'enima, non bisq e la salute den summ, e se vi pince, re nè sospetti, nè rispetti, e se vi pince, io per carità andrò a trovarlo, e so che io lo farò contento e vostro amico. Chimò, di grazia, rispose la donna, che io ve ne prego, e voglio che tutto questo parentado si guidi per le vostre mani, e che voi siate uello, che prima lo facciate intendere ad Alessandro! La Lisabetta, queste parole così fatte udendo, aveva tanta allegressa, che ella non capiva in se stessa; ed alla madre così disse: Egli si vitole, che inmanzi ogni altra cosa le trecento lire sieno date al padre spirituale per far la limosina a quella povera fanciulla, che si mariti. Ben dicesti, soggiunse il frate, perchè nel mondo non si può far cosa più accetta a Dio, che l'opere della misericordia; e sapete che appunto io ho una nipote cugina bene allevata e di buoni costumi, che sono due anni, che ella averebbe volute marito, e selamente è restato per non aver dota; perciocohè suo par dre sendo tessitore, e avendo la meglie ed akri figliati, appena egli può guadagnar tanto, che dia loro le spese; certamente opera pietosissima sarà questa. Per la qualcosa, madonna Laldomitte fatta una pelizza al frate, che le trecento lire gli fus-sero pagate al banco de Peruzzi, lo prego che dopo fusse contento di far l'opera con messer Geri. Frate Zaccaria tutto allegro si parti da loro, che rimasero quietiffime, massimamente la Lisabetta; e la prima cosa, che fece il buon padre, fu il risquotere i denari e portarseli a casa, de quali poi a luogo e tempo ne maritò la sua nipote, e quando tempo gli parve, sè n'andò a trovar messer Geri, al quale fatto un proemio grandissimo, lo tiro alle voglie sue, come colui che si lasciava vincere colle ragioni, avendo nel frate divozione e fiducia grandissima. Onde fra Zaccaria, riugraziatolo sommamente, se ne venne a trovar le donne, che l'aspettavano, e narrato loro il totto, fece chiamare Alessandro, il quale pure allora era torna-to a desinare; e poichè egli con allegretza infinita fu comparito, il buon padre fattoselo sedere a dirimpetto in compagnia delle donne, gli fece un bellissimo discorso di tutto quello che era intervenuto, e poi gli disse come la sera, ordinato uno splendidissimo convito, voleva che in presenza degli amici e dei parenti sposasse la

SECONDA CENA-, e così restati d'accordo, desirono quivi per la mattina. La sera poscia secero le nosse belle e magnifiche, dove in presenza del parentado. Alessandro pubblicamente dette l'anello alla fanciula, e dormi la notte seco. Le qual cosa spargendosi per Firenze, piacque generalmen-te a ognuno, e ne furono lodate assai la madre e la figliuola. Alcuandro della sua overa e piccola casetta uscito, ed in quella ricchissima e grande entrato, si messe al governo, non abbandonando però gli studi ; dimanierache in poco tempo si fece ricchissimo e virtuosissimo, e in guisa tale appari magnifico, saggio ed onorato cittadino, che la Repubblica, per casi d'importanza se ne servi più volte dentro e fuori; e così crescendo in onore, in roba e in figliuoli, non senza piacere e contento grandissimo di madonna Laldomine gran tempo visse. E così l'avvedimento d'una fanciulla innamorata vinse la malvagità della fortuna, e procacciò a se contento maraviglioso, diletto e gioja, ed al marito piacere incomparabile, comodo ed onore, utilità infinita, fama e gloria alla sua patria.

## NOVELLA IV.

Lo Scheggia, il Pilucca ed il Monaco danno a credere a Gian Simone Berrettajo di fargli per forza d'incanti andar dietro la sua innamorata. Gian Simone per certificarse, chiedendo di veder qualche segno, gliene mostrano uno che lo sbigottisce; e non gli piacendo di seguitare, operano di sorte, che da hii cavano venticinque ducati, dei quali un pezzo fanno buona cera.

Tosto che Galatea venne a fine della sua favola, non troppo risa, ma lodata assai da ciascuno, Leandro, che dopo lei seguitava, piacevolmente a favellare incominciò, dicendo: Poichè la sera passata mi convenne, come volle la fortuna, bellissime donne, e voi cortesi giovani, farvi, narrando gl'infelici e sfortunati avvenimenti altrui, attristare e piangere, io aveva pensato con una mia novella questa sera, rallegrandovi, farvi altrettanto ridere; ma Florido mi ha furato le mosse, e non so come questo mi si verrà fatto, poichè tanto della sua vi rallegraste e rideste; nondimeno ho speranza di rallegrarvi, e di farvi ridere anch'io.

Lo Scheggia ed il Pilucca, come voi potete avere inteso, furone già cempagni

SECONDA CENA. astuti e faceti, ed uomini di buon tempo, e dell'arte loro ragionevoli maestri; che l'uno fu orafo, e l'altro scultore, e ben-che fossero anzi che no poveri, erano nemici cordiali della fatica, facendo la miglior cera del mondo, e non si dando pensiero di cosa ninna, allegramente vivevano. Tenevano costoro per sorte amicizia con un certo Gian Simone Berrettajo, uo-mo di grosso ingegno, ma benestante, il quale allora faceva la bottega in sul canto de Pecori, ed in un fondachetto di ella teneva ragunata, e massimamente il verno, dove spesso lo Scheggia ed il Pilucca venivano a passar tempo, giocandovisi alcune volte a tavole solamente ed a germini, e oltre ancora il chiacchierarvi, i beveva spesso qualche fiasco. E perchè lo Scheggia era leggiadro parlatore e trovatore di bellissime invenzioni, spesse volte raccontava qualche cosa degli spiriti e degl'incanti, che piacere e maraviglia non piccola dava agli ascoltatori. Era innamorato in quel tempo il detto Gian Simone d'una vedova sua vicina, bellissima fuor di modo; ma sendo ella nobile e onestissima, e convenevolmente abbondante dei beni della fortuna, ne viveva mal contento, e non sapendo egli come venire a fine di questo suo amore, pensò, non avendo altro rimedio, per forza d'incanti, e non altrimenti dover poterne corre il desisto frutto; e chiamato un giorno lo Scheggia,-

NOVELLA EV. in cui sveva grandissima fede, gli narrò: ed aperse tatto il desiderio suo, e dopo gli chiese e consiglio, e ajuto, prima avendolo fatto giurare di tavere. Lo Scheggia gli disse che agevolmente si farebbe ogai cosa, ma che bisognava conferirlo al Pilueca, il quale aveva un suo amico chiamato Zoroastro, che faceva fare ai diavoli ciò che gli pareva e piaceva. Gian Simone risposto avendo che di tutto era contento, rimasero l'altra sera di conare insieme pare in casa Gian Simone, e di consultare e deliberare ciò che fosse da fare intorno: a questo suo amore. Lo Scheggia allegriasimo, tosto che da lui fu partito, trovò il Pilucca, ed ogni cosa per erdine gli disse i di che fecero insieme maravigliosa festa, pensaudo, oltre il piacere, cavare utile non piccolo, e restati quel che far dovevano, n' andarono alle faccende. L'altra sera poi (sendo per Ognissanti) a buon o-ra si rappresentarono a bottega di Gian Simone, dal quale furono, dopo non molto, menati a casa, dove fatto aveva ordinare una splendida cena, e poichè essi ebbero mangiato le frutte, fattone andare le donne in camera , caddero sopra il ragionamento di Gian Simone e del suo amore. Perlochè lo Scheggia pregò il Pilucca, che fusse contento di voler pregure Zoroastro, che con gl'incanti suoi gli piacesse d'operare si che Gian Simone godesse la sea innamorata, e fargliene possede

SKODNIDA. CENA. re, come a infiniti altri nomini da hene a pari suoi, aveva già fatto. Il Pilucca, detto. di fare ogni sforzo, e che domani tornerebbe a rispondere, pensando fermamente d'arrecargli buone novelle, da lui ultimamente presero buona licenza, il quale rimese tutto consolato e lieto, parendogli mille anni di ritrovarsi con la sua vedova, I due compagni, fatti varj propositi, se n'andarono a letto, e la mattina andati a trovare quel Zoroastro amico loro, gli con-tarono tutta la trama, la quale melto pia-cendogli, perchè di simili tresche era desiderosissimo, disse loro molte cose, e molti modi trovarono insieme da farlo trarre e rimaner goffo; e consultato che il Pilucca l'andasse a trovare, e gli dicesse cheil Negromante era contento di fargli ogni suo piacere, con questo che egli voleva venticinque ducati innanzi, si partirono da Zoroastro, e il Pilucca, andatusene a bottega, del tutto ragguagliò Gian Simone, al quale parve molto strano i venti-cinque fiorini, e l'averli a dare innanzi; e non si risolven lo così allora, rispose al Pilucca, che fosse con lo Scheggia, e che insieme venissero, che gli aspettava a desinare, dove si risolverebbe, perchè non voleva far nulla senza il consiglio dello Scheggia. Piacque assai questa cosa al Pilucca, e trovato lo Scheggia, che l'aspettava in Sauta Reparata, ogni cosa gli narrà, di che egli fu contentissimo, e andaMOVELLA IV.

tosi a spasso un buon pezzo, in sull'ora del mangiare se n'andarono da Gian Simone, il quale come gli vide si fece lo-ro incontro, e presigli per la mano, a desinare (che stava allora in via Fiesolana) ne gli menò; e poichè essi ebbero fornito di mangiare, ragionato della cosa dell'incanto e dell'incantatore buono spazio; Gian Simone non si voleva recare a quei venticinque ducati, e maggiormente dovendogli dar prima: pure lo Schengia, dicendoli che il Negromante farebbe di modo, che la sua donna non potrebbe vivere senza lui, fece tanto, che egli acconsestì con questo intento, che innanzi che i denari si pagassero , voleva veder segno dell'arte sua, onde potesse sperare di ri-trovarse con la sui innamorata. Ben sapete, rispose lo Scheggia, ch'egli è uomo onesto, e vi farà vedere cosa, che vi maraviglierete, e vi renderete sicuro del tutto, ma avete voi pensato il modo, come vi volete trovare la prima volta seco? ditemi. Non io, rispose ancora Gian Simone. Disse il Pilucca: Surà bene che il primo tratto ve la faccia in su la mezza notte venire a letto, e che ignuda ve la metta allato, e che di poi la faccia in modo innamorar di voi, che ella non vegga altro Dio, e si consumi e strugga de'fatti vostri, come il sale nell'acqua; e lo sarà in guisa, che ella vi verrà dietro, più che i pecorini al pane insalato. Tu l'hai da-

251 SECONDA: CENA. pita, soggianse Gian Simone, wen si tera pensar meglio; a codesto medo si fac-cia; ma prima che io centi la moneta, qualche segno intendo di vedere, non per-chè io non mi fidi di voi e di lui, ma pernon perere una persona fatta a gangheri. anzi mostrare d'essere un nome e non un embra, e per andarne in tutte le cose ginstificato; del che l'incantatore mi terra molto da più. Egli non vi ai può appor-no, seguità lo Scheggia, così ben favellate; e però domandassera l'altra, che è domenica, noi insieme ce n'anderemo a trovarlo a casa, là dove egli eta in Gualfonde, e vedrete miracoli; e così molt'altre cose ragionato, restati unitamente di ritroversi la domenica sera in Santa Maria Novella, se n'uscirono fuori, e Gian Simone lieto se n'ando a bottega, e i duoi compagni a trovare Zoroastro, il quale era nomo di trentasci in quarant'anni, di grande e di ben fatta persona, di colere ulivigno, nel viso burbero e di fiera guardatura, con barba nera arruffata e lunga quesi insino al petto, ghiribizzoto molto e fantastico, aveva dato opera all'alchimia, era ito dreto e andava tuttavia alla buje degl'incanti, aveva sigilli, caratteri, filattiere, pentacoli, campane, bocce e fornelli di varie sorte da stillare. erba , terra , metalli , pietre e legni ; avova ancora carta non nata, occhi di lupocerviero, baya di cane arrabbiato, spina di

HOYELLA IVpesce colombo, ossa di morti, capestri d'impiccati, pugnali e spade ohe avevano ammazzato vomini, la chiavicola ed il coltello di Solomone, ed erbe e semi colti a vari tempi della luna, e sotto varie costellazioni, a mille altre favole e chiaochiere da far paura agli sciocobi. Attendeva all'astrologia, alla, fisonomia, alla chiromenzia e cento altre bajacce a credeva molto nelle streghe, ma sopra tutto agli spiriti andava dietro, e con tutto ciò non ayeva mai potuto vedere, nè fare cosa, che trapassasse l'ordine della natura, bene chè mille scerpelloni e novellaccie intorpo a ciò raccontasse, e di farle oredere, s'ingegnasse alle persone; c, non avendo po padre nè madre, ed assai bene stante sene do, gli conveniva stare il più del tempo solo in casa, non trovando per la paura nè serva, ne famiglio, che volesse star seco, e di questo iufra se maravigliosamente godea, e praticando poco, andando a caso con la barba avviluppata senza mai pettinarsi, sudicio sempre e sporco, era tenuto dalla piebe per un gran filosofo,, e nugromante. Lo Scheggia e il Pilucca erano suoi amicissimi, e sapevano a due onoe quanto egli pesava, e a quanti di era San Biagio; sicchè trovatolo, gli narraro, no la convegua fatta con Gian Simone, e de i venticinque ducati, che dar dovera innanzi, con questo, che vedere voleza qualche segno da potersi assicurare, che

3.56 SECONDA BRIVA. la cosa fusie per riuscire, e gli dissero nell la fine tutto quello, di cui crano restati seco. Zoroastro era astutissimo, e mola modi prima per fargli vedere il segno, te dopo, circa all'amor di colui, trovati, el eglino ancora infiniti dettine, rimesere d'accordo, e determinarono quello che far dovevano, e la domenica sera disse foro Zoroastro, che gli aspetterebbe quivi la casa del tutto provveduto, e coloro parti-tisi allegrissimi, perchè parecchi giorni e settimane avrebbero da spendere alla barba di Gian Simone, attesero fino al ter-mine dato loro a spassi e altri badalucchi. Gian Simone, veggendo ogni mattina la sua vedovaccia grassa e fresca, si consumava e si struggeva, come la neve al sole, mille anni parendogli di tirarsela addosso, dicendo spesso fra se: Abi traditoraccia, cagna paterina, tu non m'hai guardato diritto ancora una volta sola, poscia che io di te m'innamorai, ma egli verra il tempo, che io te la farò piangere a cald'occhi! Lascia pur fare a me, se io ti metto il branchino addosso, per lo corpo di Anticristo, che tu mel saprai dire; e veggendo spesso ora lo Scheggia ed ora il Pilucca, non restava di raccomandarse e di ricordare loro i fatti suoi. Venne finalmente la domenica, e Gian Simone non ebbe così tosto desinato, che egli se n'andò in Santa Maria Novella, e udivvi il vespero, la compieta e le laudi; sicchè uscendo in

MOAEFTY IA". sulla porta appunto riscontrò i due compagni, sendo già vicino a sonar l'Avemaria, a i quali data la buona sera, disse: Io cominciava a dubitare; voi siete venuti sì tardi! Non è tardi no, rispose il Pilucca, noi restemmo d'andare in su la mezza ora; così dato un po' di volta si condussero appunto a casa colui, che l'aria cominciava a imbrunire, e picchiero due volte, fu tirato loro la corda, e fattosi Zoroastro in capo di scala, con un candelliere in mano, fece loro lume, ed essi montata la scala, ed in sala compariti, furono da lui con lieto viso ricevuti, e posti a sedere favellando entrarono in diversi ragionamenti tutti di diavoli e di spiriti. Finalmente il Pilucca, rivolte le parole a Zoroastro, disse: Costui è quell'uomo da bene innamorato, di cui vi ho parlato, ed è venuto per veder segno della vostra arte, e di poi fare quel che noi vorremo. Rivolse allora Zoroastro gli occhi spaventati in verso Gian Simone, e con una guardatura sì fiera, che tutto lo fece riscuote-re, e gli disse: Sia col buon anno; io so-no apparecchiato a far ciò che vuole per amor vostro, e non so se altri fuori che voi, mi conducesse a far questo, ma voi siate tanto miei amici, che io non posso nè debbo in cosa niuna, che pur far si possa, mancarvi; e lasciatigli in sala, dicendo che tornerebbe allora allora, se n'andò in una camera, e vestissi un camice Lasca. 17

ء کا و SECONDA CERLI bisantissimo, e lungo per infine in testan. e si cinse nel mezzo con un cordone rest so, in testa si mise un elmo circondato de: una ghirlanda di serpi contraffatte , mà con tanto artifizio, che perevano miteli a nella man sinistra prese un vaso di mani-mo, e con la destra una spugua legata za un stinco di morto, e così divisato comme venue in sala, alla cui giunta, quanto esloro ebbero allegrezza e gioire, tanto alribe paura e doglia Gian Simene, ed anni che no si pentiva d'esservi venuto. Zan roastro, posto in terra la spugna e il vaso, disse loro che non dubitassero di cosa, che udissero e vedessero, e che non ricordassero mai nè Dio nè Santi, e poscia cavatosi un libriccino di seno finse ... borbettando pian piano, di leggere cose alte e profoude, e inginoechiato talora baciando la terra, e guardando alcuna volta il cielo, per un quarto d'ora fece i pià strani giaochi del mondo, e di poi foraito, aperse il vaso, che era pieno di vesa. zico, e tuffovvi dentro la spugna, dicendo un po' fortetto: Con questo sangue di dragone si facola il cerchio di Plutone. e seve un gran giro, dimodochè teneva due terri della sala, ed inginocchiatosi dentronel mezzo, e baciato tre volte la terra, disse a loro che dicessero, che segne vo-Jevano. Allora il Pilucca rivoltosi a Gian. Simone, che tremava come foglia, gli domando che segno gli: piaceva più d'altre



HOTELLA IV. vedere. Gian Simone disse, allo Scheggia rivoltosi, che guardasse un poco egli e il Pilacca, perlochè trevati avendone parecchi, niuno piacendogliene, per lo essere quale di poco momento, quale di troppo, quel pericoloso, questo contro la fede, non si sapeva risolvere; quando Zoroastro quasi ridendo disse: lo he pensato di farvi vedere una cosa piacevole e da ridere; nondimeno di non poco valore, e questo è, che io veggo il Monaco, amico di tutti noi, che appunto è in sul canto di Mercato recchio, ed è ancera in pianelle ed in man-tello e in cappuccie; io voglio per forza e virtù dell'arte mia farlo incontanente venir qui dentro in questo cerchio.; il che dallo Scheggia e dal Pilucca lodato, piaeque molto a Gian Simone, e disse che lo aveva troppo caro , perchè appuato egli era suo compare. Era questo Munaco consule, scritto all'arte della Seta, ma attendeva a più cose; egli faceva parentadi, egli appigionava case, dava a maschio e fommina, e avrebbe anco a un bisq fatte qualche scrocchietto, persona d'al-legra vita, ballatore, cantatore e bonissimo sonatore d'arpe, un nemaccio vi so dire da bosco e da riviera, amico grandissimo, come ho detto, di Zoroastro, dello Scheggia e del Pilucca; dai quali averdo inteso il tutto intorno ai casi di Gian Simone, e d'accordo con esso loro se n'era le sera venuto quiri in casa Zorgestra 🦚

SECONDA CENAvisato, come avete inteso, e più con la cesti di lattuga infilati, e un masso di a dice, e menere che loro picchiando emai cutrati dentro , s' era tnesso ritto in sui sponda di fuori della finestra da via, e la che vi stesse con gran disagio, pure sia va in modo, che cader non poteva, e Zoroastro acconcia aveva la finestra, e me so la nottola in maniera, che pareva che ella fosse, ma non era serrata, e per og poco di sospinta si sarebbe aperta. Il Mènaco adunque in cotal guita stando, per un bucolino fetto apposta vedeva e udiva ciò che in sala si faceva e diceva, aspettando il termine dato con allegrezza grandusima. Laonde Zoroastro riprese le paroie, e disse: Ora è tempo che io vi chisrisca; e soggiunse: Nostro Monaco si è accostato a un insalatajo; to! gli domanda per comprare; eh state un poco, dice egli; ha tolto due cesti di lattuga, e un mazzo di radici; oh, oh, ecco che colui glie ne infila, ora gli cambia un grosso per dargli l'avanzo, perciocchè l'insulata e le radici montano sei danari. Così detto si stese in terra bocconi, e disse non so che parole, e rittosi in piedi e fatto due tom-boli, s'arrecò da un canto del cerchio inginocchioni, e guardando fisso nel vaso come fatto aveva disse: Il Monaco nostro ha già riavuto il resto, e vassene con l'insalata verso Pellicceria per andarsene a cusa; ma in questo instante io l'ho fatto

misibilmente alzare a i diavoli da terra. h eccolo che egli è già sopra il Vescordo! oh che egli vien bene, egli è già pra la piazza di Madonna! oh ora gli sopra la vecchia di Santa Maria Novelestè entra in Gualfonda; ob eccolo mezza la strada! oh egli è già presso a seno di cinquanta braccia! oh eccolo già mente alla finestra! or ora sarà nel cerbie in pianelle, in mantello, in cappucio e con l'insalata, e con le radici in mao; e subito messo un grandissimo strido, maincio ad urlare quanto gli ne usciva alla gola. A Gian Simone, ciò veggeno, venne in un tratto tanta maraviglia paura, che egli su vicino a cader mor-, e voleva pur favellare, ma uon potea riavere le parole, e per la grandissima sura, ed inusitata, se gli mosse il corpo, imodo che tutte s'empie le calze. Lo Schegm gli diceva pure. Che ne dite, Gian Sise egli può con le demonia ciò che egli sole? Il Monaco gridando ad alta voce, ni traditori, che cosa è questa? fassi cocon gli uomini da bene? E il Pilucça atndeva a confortarlo; ma lo Scheggia e orcastro intorno a Gian Simone stando e gendolo non parlare, e nel viso venuto slor di cenere, dubitarono forte di lui. lo presero sotto le braccia, che egli era sedere, e cominciarono a passeggiar per sala; ma egli riavuto alquanto lo spi-

**262**· SECONDA CENA. rito e le parole cominciò tremando a' dire : Andianne , andianne , che **mi per mil**le anni d'essere a casa, e batteva di sorte tremando i denti, che più settimane poi se ne sentì, onde lo Scheggia, presolo per la mano, senza dire altro s'avviò al-la volta della scala, ma non fu andato due passi, che s'avvide, colando Gian Simone tuttavia, che egli doveva aver p iene le calze; perlochè rivoltosi disse: Gian Simone, io dirò che voi vi siete cacato sotto; egli lo vedrebbe Cimabue, rispose di Pilacca. che nacque cieco; non senti tu come ei pute? a cui disse Gian Simone: lo mi maraviglio di non aver cacato l'anima, non vo dire il cuore. Ohimè sono stato per spizitare! però fia buono che voi vi andiate a mutare, riprese Zoroastro, acciocchè colando, voi non mi ammorbaste questa casa, e poi a bell'agio ci rivedremo. Così le Scheggia se n'andò seco, lasciando il Monaco, che tuttavia si rammaricava, e il Pilucca intornogli, fingendo di rappacificarlo, e lo lasció a casa, che non aveva v∍luto rispondergli a proposito, anzi per tutta la via non aveva fatto altro che guaire e sospirare, e finalmente lo Scheggia picchiatogli l'uscio, e dentro serrato-lo, se ne tornò in casa Zoroastro ai compagni, i quali tutta sera risono, e cenato quivi ridendo, se ne tornarono ognuno a casa sua. Gian Simone, poiche fu in casa cominció di terreno a chiamare la mo-

MOVELLA IV. glie e la fante, dicendo che prestamento mettessero a fuoco dell'acqua, che grandissimo bisogno aveva di lavarse. La donna sentendolo putire, e veggendolo così scolorato nel viso, maninconosa disse: Marito mio, che cosa strana è egli intervenuto? Oh voi parete disotterrato! Che vuol dire? A cui rispose Gian Simone: Certe doglie di corpo, che mi son venute si subite con un'uscita rovinosa di sorte, che io sono stato per morire; perlochè venendomene ratto a casa, rinforzandomi per la via il dolore, non avendo altro rimedio, fui costretto a lasciarla andare nelle calze. La moglie, che era d'assai femmina, cavategliene, e dalla serva ajutata, lavatolo molto bene, lo messero come egli volle nel letto senza cenare altrimenti, dove rammaricandosi tutta notte, non chiuse mai occhi, ma in sul far del giorno cominciandogli a far freddo gli prese una buona febbre. Lo Scheggia la mattina per tempo levatosi, e trovato il Pilucca, n'andarono in su la terza da bottega di Gian Simone, dove intesero lui sentirsi di mala voglia; della qual cosa dolorosi, lo Scheggia che aveva più domestichezza seco, lo andò a visitare, e lo trovò nel letto, che pareva morto; onde gli disse, acciocchè la cosa non s'avesse a saper per firenze, che voleva che si medicasse, e che gli voleva procacciare il medico. E chi troverai, disse Gian Simone? Maestro Samuello E-

**26**4 SECONDIA. CETTA. breo, rispose lo Scheggia, che im quelli tempi era il miglior medico di tutta l'Italia. E perchè la cosa non andasse in lungo, si parti allora, e trovato il medico, che era molto suo amico, gli narrò, fattosi dal principio fino alla fine, tutta la malattia di Gian Simone; il che de lui ascoltato non senza grandissime risa, sen n'andò prestamente con lo Scheggia a vo-dere l'ammalato, al quale fece subito tranre otto o dieci oncie del più travagliato, e rimescolato sangue, che si fusse mai veduto, e gli disse: Gian Simone, non dubitare, tu sei guarito; e per dirla in poche paro-le, facendogli fare vita scelta e buona, in otto o dieci giorni lo cavò del letto guarito a un tratto della febbre e dell'amore. Per la qual cosa, andatolo a vedere un. giorno lo Scheggia, che per ancora non · era uscito di casa, parendogli strano di perdere i venticinque ducati, ragionando, cadde sopra il suo amore, e gli disse così : Oh Gian Simone, ora che siete guarito, per grazia di Dio, ed il segno veduto avete, di maniera che agevolmente potete credere a Zoroastro, per dovervi servire altro non manca ora, che i denari, e darassi finimento all'opera, e quando vi piace petrete tener nuda nelle breccia la vostra vedovotta. Che alle Sante Guagnelle è un fonfone da darvi dentro per non di viso, ed alla spensierata; a cui Gian Simone, dimenando la testa, rispose: So-

MOABILT 14" 4 zio, io ti riagrazio, e il Negromante ancora, e per dirti brevemente, io non mi voglio impacciare nè con diavoli nè con spiriti. Ohimè, io tremo ancora quando io mi ricordo del Monaco, che compart quivi portato per l'aria mezzo morto, e non si vide da chi! Io ti giuro sopra la fede mia, che mi è uscito infra fine fatta tutto l'amor di corpo, e della vedova non mi curo più niente, anzi come io vi penso mi viene a stomaco, considerando che ella è stata cagione quasi della mia morte. Oh che vecchia paura ebbi io per un tratto! e' mi si arricciano i capelli, quando vi ci penso, sicchè pertanto licenzia e ringrazia Zoroastro. Lo Scheggia, udite le di colui parole, diventò piccino, piccino, e gli parve aver pisciato nel vaglio, fra se dicendo: Vedi che ella non anderà così a vanga, come noi ci pensavamo; e parendegli rimenere scornate, così gli rispose, dicendo: Ohimè! Gian Simone, che è quello che voi mi dite? guardate che il Negromante non si crucci; che diavol di pensiero è il vostro? voi andate cercando Maria per Ravenna; io dubito fortemente, che come Zoroastro intenda questo di voi, che egli non s'adiri, tenendosi uccellato, e che poi non vi faccia qualche strano gioco. Bella cosa, e da nomini da bene man-car di parola! Che bisognava fargli fare il segno, se voi avevate in animo di non seguitare avanti? Tanto è, Gian Simone,

466 ezenna cena. vi fa dizentare qualche animalaccio, avete fatto poi una bella faccenda, lui era già per la paura diventato nel viso come un panno lavato, e rispondendo allo Scheggia disse: Per lo sangue di tutti i Martiri, che fo giuro d'assassino che domattina la prima cosa, io me ne voglio andare agli Otto, e contare il caso, e poi farmi hello e lodare, e non so chi mi tiene, che io non vada ora. Tostochè lo Scheg-gia senti ricordare gli Otto, divento nel viso di sei colori, e fra se disse: Qui non è tempo da battere in camicia; facciamo che il diavolo non andasse a processione; e a colui rivolto, dolcemente prese a favellare, e disse: Voi ora, Gian Simone, entrate bene nell'infinito, e non vorrei per mille fiorini d'oro in benefizio vostro, che Zoroastro sapesse quel che voi avete detto. Oh non sapete, che l'uffizio degli Otto ha potere sopra gli uomini, e non so-pra i demonj? egli ha mille modi di farvi, quando voglia glie ne venisse, capitar male, che non si saprebbe mai. In ho pensato, perchè egli è gentile, cortese e li-berale, che voi gli faciate un presente di non troppa spesa, quattro paja di capponi, otto di piccion grossi, dieci fiaschi di qualche buon vino, che vendano i Giugni o i Macinghi, sei raveggioli, e sessanta pere spine, e per due Zanajuoli glicne mandiate a donare. Egli averà più ca-

NOVELLA 14. 'ro, ed amera più questa vostra amorevolezza e liberalità, che cento ducati, e vedrete, che egli manderà a ringraziarvi, e così verrete a mantenervelo amico, e se voi fate altrimenti, voi pescate per il Proconsolo, e daretevi della scure sul piè. Piacque la cosa molto a Gian Simone, e disse: lo voglio che tu sia quello che gliene presenti per mia parte e mi scusi, che sai il tutto, e ringraziandolo senza fine me gli recromandi. lo sono contento, rispose lo Scheggia, e so certo che io lo farò rimanere soddisfatto, e vostro amico. Soddisfatto io ho ben caro che rimanga, soggiunse Gian Simone, ma della sua amicizia non mi curo io punto; e fatto il conto quanti danari montava la roba, che lo Scheggia aveva divisato, gli dette co-lui la moneta. Per la qual cosa, lo Scheggia andatosene in Mercato vecchio prese due Zanajuoli pratici, uno ne mandò a comprare il vino, e l'altro caricò al pol-lajuolo che ebbe i capponi grassi e belhi, e così i piccioni, e tostochè il Zanajuolo fu tornato col vino, comperate le frutte, fece la via da casa Gian Simone, e chiamatolo gliene fece dare un'occhiata così alla finestra, e disse: Io me ne vo colà. Va, disse Gian Simone, che Dia glia che tu facci buona opera. Partissi dunque lo Scheggia, e coi Zanajuoli dietro, se n'audo a casa Zoroastro, a cui narro ridendo tutti i ragionamenti di Gian Si-

EDONBA TERIOR mone, della qual com allegrissimo Zero stro aveva fatto potare e scaricáre najuoli, fece der ordine di pelare perecchiare per la sera, e non si volle trimenti pertire di casa, per stare d' torno a i Zanajuoli, acciocche il pasio desse di nicohera. Ma lo Scheggia si pa ti per trovare il Monaco e il Pilucca, quali finalmente trovati, raccouto loro il tutto, di che molto contenti restatono utrendo loro nondimeno tritissimo biratto i-venticinque ducati con una censira tignota, e massimamente il Pilucca non sarebbe stato forte a patto veruno, se non avesse inteso degli Otto. Nella fine rimasti di trovarsi in casa Zoroastro la sera per cenare insieme alle spese del Crocifisso. lo Scheggia li lasciò, e andatosene a trovare Gian Simone, per parte di Ziroistro gli fece mille ringraziamenti, mille offerte e mille proferte, e di poi se ne tornò a casa Zoroastro per stare intorno ad acconciare gli arrosti, e farli cuocere a suo senno, essendo più della gola, che S. Francesco del cordiglio, devoto, dove all'ora deputata vennero il Pilucca ed il Monaco, e fattisi festa insieme e molto riso de casi di Gian Simone, si posero finalmente a ta-vola, alla quale da un famiglio di Zoroastro e dai Zanajuoli serviti colle vivande, che voi sapete, bene acconcie e stagionate stattero con i piè pari, e secero uno scotto da preleti con quel vino che smegliava.

MOYELLA IV.

Ma poi venuti, dove più assai del ragionare, che dei cibi si piglia diletto e conforto, il Pilucca, come colui che gli star vano quei venticinque ducati in sul cuore non potendola ingozzare, così a un tratto cominciò a dire: Per Dio, che questi capponi e questi piccioni sono stati saporiti e delicati, e non mi pare mai aver mangiato i migliori raveggioli, nè bevuto il più prezio-so viuo; a cui Zoroastro rispose: Per domaudassera ho fatto serbare la metà d'ogni cosa, sicchè noi potremo cenare si bene come istasera, e se voi avevi tanta pazienza, io vi averei invitati a ogni modo. Io n'era certissimo, seguito il Pilucca, e non diceva per codesto, ma perchè il mangiare a macca mi piace sempre più il doppio; e perciò vorrei che noi ordinassimo qualche involtura, qualche tranello, dove noi gittassimo qualche rete addosso a Gian Simone da potergli cavare delle mani quei venticinque ducati. Considerate per vostra fe quante così fatte cene elle sarebbero, io vi so dire che io diventerei di sei centinaja. Orsù, disse il Monaco. E che vi parrebbe egli di fare? soggiunse lo Scheggia. Sicche da Zoroastro e dagli altri in poco d'ora molti modi da farlo trarre narrati furono, fra i quali ad uno inventato dal Pilucca s'attennero, come riuscibile e meno pericoloso, il quale successe loro poi felicemente, come tosto intenderete; e restati ultimamente di quel che far dovevano, da

**876** ··· SECONDA ANNA 7 Zoreditro presero licenza, se se n'ande no a dormire. La mattina per tempo de Plucca, per dar principio a dover celerita re il trovato disegno, seritto e contraffat. to una richiesta, tolse uno di quei laucratori dell'Opera di Santa Maria del Fig. re, là dove era maestro, il quale sun; scarpellino, di poso tornato da Roma y sona una barbetta affamicata, che tutto perevis. un birro, e-messogli una spaduccia ai ficialichi, lo mando a casa Gian Simone, av vertitolo ed insegnatogli quel che avene à fare e a dire. Il quale picchiato all'uscie, e entrato dentro, se n'andò in comera guidato dentro della serva, e la polizza pose in mano a Gian Simone, il quale domandandogli da chi veniva, gli fu da colvi risposto: Leggi e vedrailo; e casì detto senza altro, dimenato un tratto la cultella, acciocche Gian Simone la vedesse, dette la volta indietre. Gian Simone udendo così pessima risposta, e veggendo a colui l'arme, s'indovinò subito che fuese un messo, e doloroso deliberò appunto: di levarsi, e così nel letto essendo, aperto la finestra, quella richiesta lesse, la quale co-i diceva: Per parte e comandamento del Rev. Vicario dell'Arcivescovo di Firenze si comanda a te, Gian Simene. Berrettaro, che la presente ti debba in fra tre ore rappresentare nella cancelleria di detto Vescovado sotto pena di scomunicazione, e di cento fiorini d'oro; e nella

istisscritta, sapendolo, messo aveva il Pilucca il nome del cancelliere, ed acconciolla con un suggello scancellaticcio, che non si scorgeva quello che vi fusse impresso, quasi fatto in fretta, come s' usa talvolta. Rimase pieno di maraviglia e di deglia Gian Simone, fra se pensando che cosa esser potesse cotesta; ed intanto, fattosi dalla donna portare i panni, si vesti, essendo risoluto d'uscir la mattina fuora a ogni modo, e disse: Vedi, che io uscirò di casa per qual cosa. Che diavolo ho io a fare col Vicario? io so pure che io non ho de dividere nulla, nè con preti nè con frati nè con monache; io non posso intendere. Intanto lo Scheggia, che stava alla posta, temendo che non uscisse fuora, picchiò l'uscio, e fugli aperto, ma non fa prima in camera, che cominciò quesi piangendo a dire: Or siamo noi ben rovimati da dovero, non ci è più riparo. Oh infelici! oh miseri noi! chi l'averebbe mai stimeto! Infine se io scampo di questa, mai più m' impaccio, nè con maliardi nè con stregoni; che maledetti sieno i negromenti e la negromanzia! Lo avera più volte pregato Gian Simone, che dir gli volesse la cagione del suo rammarico, ma lo Scheggia, seguitan lo il suo ragionamento, non gli aveva mai risposto. Onde colui seatentlosi ricordare i negromanti, gridò: Scheggia, di grazia dimmi ciò che tu hai di strice, e che ti sa guaire. Una com, ri-

SECONDA GENA. spose tosto lo Scheggia, che non può ese peggio casì per voi, come per me. Ohimè, che sarà di nuovo! disse Gian Simone: e voleva mostrargli la richiesta, quando lo Scheggia disse: Vedete voi questa? è una citazione del Vicario. Ohime, rispose Gian Simone, eccone un'altra! De questo viene ora, seguito lo Scheggia, la mia e la vostra rovina. E in che modo, soggiunse Gian Simone? narrami tosto, come sta la cosa; onde lo Scheggia così mestamente favellando prese a dire: Il Monaco vostro compare portato, come voi sapete, per l'aria dai diavoli, non ha mai restato, come colui, che fuor di modo gli preme la cosa, tanto che dal Pilucca ha inteso il caso appunto appunto, e come voi ed io ne siamo principal cagione, e che tutto fu fatto perchè vedeste il segno; della qual cosa il Monaco adirato e colleroso, se n'andò jersera a trovare il Vicario, e gli contò il caso, ed il Pilucca raffermò e testificò per la verità in suo favore. La onde il Vicario, parendogli la cosa brutta, subito volle far fare le richieste, ma perchè egli era tardi, e non vi essendo il cancelliere, iudugiò a stamattina; così ho inteso or ora da un prete, che sta col Vicario, molto mio amico; sicchè vedete dore noi ci troviamo. E par questa si gran cosa, rispose Gian Simone, che tu debba pigliare tanto dispiacere ed avere tanta pau-

NOVELLA IV. 34? che abbiamo noi però fatto? Che abbiamo fatto? soggiunse lo Scheggia, voi lo sentirete; noi abbiamo fatto contro la sede, la prima cosa a credere agl' incanti, e cercare per via di diavoli di vituperare una nobile e costumata donna, e dopo fatto portar pericolo al Monaco della vita. sendo venuto per l'aria tenta via, cosa an-cora che per la paura egli spiritasse, o che il diavolo gli entrasse addosso; tutte cose che importano la vita. Rendetevi certo, che se noi ci rappresentiamo al Vicario, tosto saremo messi in prigione, e confessando la cosa, portiamo pericolo del fuoco; ma avendo la riprova, non possiamo negare, e il meno che ce ne intervenga sarà stare in gogna, o andare sur un asino, e con una buona condannazione, e forse toltoci tutta la roba, confinati in un fondo di torre per sempre e forse peggio. Ohime! vi par poco questo? E nella fine di queste ultime parole artificiosamente si lasciò cadere tante lacrime dagli occhi, che Eu una maraviglia, e piangendo diceva: Ahimè, misero Scheggia! va ora a com-prare la casa; se tu avessi testè i danari maneschi, potresti tu fuggirtene, come faand il Negromante tosto che intenderà il wesso, che son certo che non vorrà aspetcare questa pollezzuola al forame. Gian . Gimone, considerate le parole, veduto gli atti, i gesti e le lacrime di colui, si cre-Lasca.

SECONDA: GERA. dene fermamente così esser la verità ; gli venne più paura, ch'egli avesse giam mai, parendogli tuttavia d'essere in ma no de berri; sicche piangendo cominciò è bestemmiare e maladire il suo amore, h vedova, i negromanti, la negromanzia, e allo Sobeggia rivolto disse: Il Pilucca -e Zoroastro come faranno? Il Pilucca, rispose lo Scheggia, è d'accordo col Monaco, e ascirassene per ispia; Zoroastro si piglie rà per un gherone, e anderassene altrove, e poi egli ha mille modi da scamparla e da farla anco scampare a noi. Che non wai tu a pregarlo che sia contento d'ajutarci, disse Gian Simone, e scamparci da questa furia? Ohime che mi pare di stant peggio di prima! E hene, rispose lo Sches gia, so che si può dire di voi, siete co scato dalla padella nella brace., ma cos che faccia gli auderò io avanti, avendogli mancato dei venticinque siorini, che si persava fermamente, avendo fatto vedervi: segno, d'avergli guadagnati, e benchè sel abbia avuto il presente, pensate che esti cuore. Disse allora Gian Simone: Oh Dios ee egli ci libera in qualche modo da que eta involtura, dareguene infino da oraș che domin sarà mai? Io non sono atto t disperarmi; piacciati, signor mio, che est sia conteu n. Rispose lo Scheggia, alzande le mani al cielo: Testè, teste, voglio and dare a trovarlo, ma con questo, che nos

oi ridiciate, poiche noi saremmo pericoluti. No, uen pensare, soggiunse colvi. Ohimè evere a stare a discrizione di preti! Di catto mi dichiarerebbero eretico, e condannerebbonmi al fuoco, e se io ci metdesi tutto l'avene, e lo stato mio parrebbe loro farmi piacere; va pur via, che Dio ti accompagni. Partiesi adunque prestamente lo Scheggia più che fosse giamemai ullegro, e poco dilungatosi dalla casa, mon hado guari, che egli ritorno, fingendo d'aver favellato al Negromante, ed a Gian Simone disse come egli era contento di fore egni cosa, ma che voleva prima i danari, e che egli aveva mille modi da lisberarsi. Gian Simone, come che molto gli dolesse lo spendere, pure per non avers comparire, e cimentarsi innanzi al Vicasio, ed oltre al danno, che egli pensava che gliene potesse venire, troppo gli digere per la città, onde allo Scheggia vol, to; disse: I danari sono in quella cassa che tu vedi al suo piacere, per portarglieme a tuz posta; ma innanzi che gli abbia nelle mani, io voglio intendere ia che modo, e come egli ci vuole scampare, e per qual via, perchè io non vorrei entrase in un pelago maggiore. Bene e saviamente parlate, rispose lo Scheggia; io mo manderò correndo a trovario; e fattomi: marrare it mode, che tener vuole a salvare Commission of the

SECONDA" CENA. ci, tosto me ne ritornerò a voi con la fisposta; intanto annoverate i danari, che io non abbia a badare. Tanto farò, disse Gian Simone, appunto ora, che mogliama è ita a Messa, e tu ingegnati di ritornir ratto, che mi par millanoi ogni momento d'esser fuora di questo intrigo. Per la qual cosa, lo Scheggia si parti subitamente, e camminando di letizia pieno, se n'andò volando a casa Zoroastro, e lo trovò col Pilucca insieme che l'aspettavano, e si struggevano intendere come passassero le cose, temendo che la lepre non desse a dietro; ma da lui inteso il tutto, tanta allegrezza avevano, che non capivano nelle cuoja. Ultimamente, avendo lo Scheggia bevuto un buon tratto del buon vino della sera, e fatto un asso, se ne venne quasi correndo in casa Giau Simone, il quale trovò in camera che l'aspettava, fornito avendo d'annoverare i danari, e gli disse dopo il saluto: Il modo che vuol tenere Zoroastro per liberarci, tra molti che potuti ne averebbe mettere in opera, Gian Simone, è questo. Egli favellando col suo spirito, che egli ha costretto nell'ampolla, ha da lui inteso, come solo il Pilucca, il Monaco, il Vicario e il cancelliere sanno, e non altri, la cosa appunto; e ancora che il cancelliere abbia fatto la citazione, nondimeno non l'ha scritta al libro, perchè non le usano scrivere, se non quando altri comparisce, o passato il tempo

egli ha fatto quattro immagini di cera verde, per ognuno di loro una, e ha manda-. to or ora un demonio costretto nell'inferno al fiume di Lete per una guastada di quell'acqua incantata, con la quale bagnate tre volte, e dipoi strutte ed arse l'immagini, coloro si dimenticheranno subito ogni cosa intorno ai casi nostri, ne mai alla vita loro se ne ricorderanno, se ben vivessero mille anni, e se voi, o io ne di-cessimo nulla, il Pilucca ed il Monaco ci terrebbero pazzi. Il Vicario e il cancelliere, non sendo chi ricordi loro, nè chi solleciti la causa, ed eglino avendosi dimenticato il tutto, e non l'avendo scritta al libro delle querele, non seguiteranno più oltre, e così verrà ad essere, come se non fusse mai stato; e questo si chiama l'incanto dell'oblio. Grandi cose maravigliose parevano queste a Gian Simone, ma molto maggiore stimava, credendolo fermamente, lo essere il Monaco volando per l'aria venuto a casa Zoroastro; sicchè dato fede alle simulate parole dello Scheggia, disse: I danari son costi in sul cassone in quella federa, toglili a tua posta. Ma come farem noi, che non sono altro **che ventidue fiorini , perchè di venticin**que che gli crano, ne bo tra il medicarmi ed il presente spesi? Al nome di Dio, rispose lo Scheggia, acciocche l'indugio non pigliasse vizio, egli me ne pare an-

SECONDA GENA. dar talito bene, che io gli accattero di un mio amico banchiere e metterogli di mio; che diavol sarà mui? per questo non si resti. Tu farai bene, dime Gian Simone, e come tu gren'avrai dati, e che l'incanto sia finito, tornami a ragguegliare. E così lo Scheggia, prese quella federa deve erano i danari tutt'oro ed argente, lietissimo si parti da colui, e andonno, hattendo, ai due compagni, che l'attendevano, i quali veduto i denari, e inteso dei tre ducati, che vi mancavano, quello che lo Șebeggia detto aveva, rideudo e di gioja pieni, consultarono di farne quanto duravano buen tempo e lieta cera, ed ordi-nato che il Pilucca andasse per il Monaso, e che bene mandasse là da desinare. dove tutti s'avevano da rivedere, se ne: tornò lo Scheggia a Gion Simone, dicendogli: Ogni cosa è acconcia, e seguitò: lo accattai i tre fiorini, che mancavano, e me n'andai volando al Negromante, e trovai appunto il diavolo, che aveva arrecata l'acqua, sicchè tosto veduto egli i denari, bagno le immagini, e di poi le messe tutte e quattro sopra un fuoco, che aveva acceso di carboni d'ancipresso, le quali in un istante si strussero e consumaronsi. Zoroastro fattosi arrecare allora un gran catino d'acqua incantata, dicendo non so che parole, spense ogni cosa, e a me disse: Va via a tua posta, e non te-mer più di nulla. Io, ringraziatolo, subi-

.270 to partii, e nel venire a casa vostra riscontrai appunto dal canto de' Pazzi il Monaco, il quale facendomi il miglior viso del mondo, mi disse addio, deve prima non mi soleva favellare, anzi mi faceva sempre viso di matrigna. Quanto rimanesse contento Gian Simone, non è domandare, ed allo Scheggia disse: Credi tu obe se Zoreastre avesse fatto un' immagine per me, che io me lo fussi anch' io dimenticato? Sì, ve lo sareste, rispose lo Scheggia; stavene voi in dubbio? Io voglio dunque, seguitò Gian Simone, che tu ritorni a lui, e facciagliene fare, e costi ciò che vuole; purche io mi dimentichi di questa cosa, io sarò il più contento uomo che viva; a cui rispose lo Scheggia dicendo: Maladetta sia la straccurataggine! Voi potevate pur dirmelo dianzi; egli sarebbe ora troppo grande impanio a far ritornare il diavolo, e ristringerlo; non vi bast' egli esser libero? e poi io non vorrei anche tanto infastidirlo, e che egli m'avesse poi a dire che io fussi carne grassa, e anche non vo' più tentare la fortuna, nè con ispiriti nè con incanti nè con incantatori impacciarmi mai più; sicchè pertanto abbiate pazienza. Tu di' anche il vero, rispose Gian Simone; la cosa è andata bene troppo; e così avuti altri simili ragionamenti, lo lasciò lo Scheggia in pace, e andatosene a casa Zoroastro, dove l'aspettavano i compagni, e ragguagliatili, desinò con ado seconda cena.

cesi loro allegramente. L'altro giorno pei
mecendo Gian Simone fuori, e trovato il
Monaco ed il Pilucca, fu certissimo dell'oblivione, ma poi in ispazio di tempo scalzandoli alcuna volta e sottraendoli, ed
essi novissimi e maravigliosi. mestrandosi,
facevano le più grasse risa del mondo; ma
i quattro compagni lasciatolo con la beffa
e col danno, lungo tempo sguazzarono alle sue spese.

## NOVELLA V.

Currado signore dell'antica città di Fiesole, accortosi che il figliuolo si giaceva con la moglie, sdegnato, gli fa ambedue asprissimamente morire, e lui
dopo, per la soverchia crudeltà, è dal
popolo ammazzato.

Venuto era Leandro finalmente a capo della sua assai ben lunga novella, ma non già per la sua lunghezza rincresciuta; anzi piaciuta molto e commendata sommamente, nella quale fuor di modo aveva fatto rider più volte la brigata. Laonde Siringa, che seguitar doveva, quasi ridendo prese a dire: Certamente che Leandro con la sua favola mi ha attenuto la promessa, cotanto è stata giocosa e allegra; la qual cosa, sallo Dio, che aucor io mi vorrei poter ingegnar di fare; pure, poichè non piace al cielo, m'ingegnerò per avventura di farvi tanto piangere, quanto egli vi ha fatto ridere, e forse più, raccontandovi un caso infelicissimo di due amanti, degno veramente delle vostre lacrime.

Fiesole, come sia oggi rovinata e disfatta, fu già nobile e bellissima città, e piena così di case e di palagi e di templi,

SECONDA CENA. come di abitatori. Nel tempo adunque, che per li suoi Principi si reggeva e govornava, e che in letizia ed in pace viveva, uno n'ebbe tra gli altri chiameto Currado, signore giusto e liberale, e tenuto caro e amato molto dai suoi cittadini, il equale, già avendo cinquenta anni passati, si dispose di pigliar donna, ancorché altra ne avesse avuta, ma di parcochi soni morta; ed un figliuolo maschio di sedici 'anni lasciatogli, chiamato Sergio, bellimimo a maraviglia. Questo Currado, di mo-The desideroso, molte trovandone, e avutene per le mani, una ne prese finalmen-te figliuola di Lucio Attilio cittadino Romano, che per commissione della Repubblica e del Senuto di Roma reggeva allora in Pisa, in quel tempo chiamata Alsea, e amministrava la giustizio. E per buona sorta fu una delle belle giovani, che si trovassero allora in Italia, detta per nome Tiberia, molto più convenevole moglie del figliuolo, per la sua tenera età, nel più verde tempo trovandosi della sua giovinezza. Feronsi le nozze onorevoli e grandi, come alla qualità ed al grado loro si conveniva. Così Currado, vivendo allegramente, si passava il tempo, ed alla sua donna altro non mancava, se non che troppo di rado e male, di quello che tutte le femmine maritate desiderano; nondimeno, opestissima essendo non mostrava di curarsene. E così forniti di passore due au-

ni, e Sergio cresciuto, e ogui giorno trovandosi continuamente a mangiare e bere e a ragionare senza sospetto alcuno con la matrigue, se ne invaghi ed accese di maniera, che non aveva mai altro bene nè conforto, se non quando egli la vedeva, o con lei parlava. È così d'ora in ora, e di giorno in giorno crescendogli entro il petto il funco e l'amorosa fiamma, si condusse a tale, non volendo scoprirlo a persona viva, che egli s'ammalò, e di sorte indeboli, che fu sforzato starsene nel letto. Quanto di ciò Currado avesse dispiacere e maninconia, non è da domandare. Egli fece prestamente venire i migliori medici, che si trovassero, ma da quelli, mon conoscendo la sua malattia, molti rimedi vani ordinati furono; ma nulla giovando, nè di cosa alcuna pigliando conforto, ami peggiorando sempre, fu da loro sfidato e abbandonato, dicendo al padre, lui non ever rimedio alcuno alla salute sua. Currado dolorosissimo, mille volte dimandato al figliuolo la cagione del suo male, altra risposta non aveva mai potuto avere, se non che si sentiva mancare a poco a poco. Madonna Tiberia ancora ella ne aveva dolore grandissimo, non sapendo essere della sua malattia vera e sola cagione. Sergio proposto avendosi, tacendo, di morire, a tale era già condetto, che non voleva più pigliar niente; per la qual cesa una vecchia, che era stata sun helia, termando

284 SECONDA CHIA. una mattina indietro col mangiare, a riscontro nella Principessa, a cui ella disse:, Poco ci è della vita di Sergio; egli non ha stamani voluto solamente torre un hoccone; vedete che io gli levo la vivan-da dinanzi, come io la gli portai. Tiberia, increscendogliene oltre a modo, disse alla balia: Dalla un po'qua a me, veggiamo se io sapessi far meglio di te; e presa la scodella in mano, se n'andò ratta nella camera, dove il quasi morto Sergio si giaceva, e pictosamente salutatolo. lo prego dolcemente, che per suo amore fusse contento di voler mangiare, e nel cucchiajo avendo messo un poco di minestra gliene accostò alle labbra. Sergio, che la sera dinanzi poco, e la mattina niente aveva voluto pigliare, sentite avendo le dolci parole, aperse senza altro pensare la bocca, e cominciò a mangiare di sì fatta maniera, che tutto si trangugio il desinare; di che tutti i circostanti si maravigliavano, e Tiberia ringraziatolo e con-fortatolo molto, allegrissima si parti da lui. Venne la sera, ed ella fece il somigliante, e Sergio non facendo, e non potendo disdire, ancorchè di movire fosse deliberato, pur mangiava, e vedevasi rallegrare alquanto, e massimamente quando la Principessa gli stava d'intorno; e così in quattro o sei volte fu conosciuto chiaramente lui aver preso grandissimo miglioramento. La quale cosa veggendo il par

NOVELLA V. dre, maravigliosamente gli piaceva, ed ogni giorno faceva fare orazione e sagrifizio ai suoi Dii, pregando la moglie, che non gli rincrescesse far opra così pietosa, dando il cibo e la vita al suo figliuolo. Má la balia più saggia di tutte, come colei che era molto pratica, ravvisò trappo bene onde fosse venuto, che dalla matrigna avesse così preso il cibo, e così perseve-rato nel mangiare e nel riaversi; sicchè andatasene dalla Principessa, le disse: Madonna, egli mi pare che voi siate così accorta e saggia, e così vi succedon bene e prosperamente le cose, quanto ad altra donna, che io conoscessi giammai; però io voglio che voi diciate a Sergio, come al giorno della festa di Mercurio, che ci è vicino a otto dì, che voi volete fare al giardino un bellissimo convito, che voi avereste desiderio che egli vi fosse, e pregatelo poscia per vostro amore, che egli si sforzi di guarire, a fine che ritrovarvisi possa per farvi questa grazia, e vedrete, soggiunse colei, che egli ritornerà sano come mai fu. La Principessa mossa da buono zelo, la mattina vegnente, poichè ebbe datogli mangiare, lo richiese di tutto quello, che dalla balia le era stato detto, a cui Sergio timidamente rispose : Madonna, io ve ne ringrazio, e tanto è grande il desiderio che io ho di servirvi, che io credo che gl' Iddii mi ajuteranno, a fine ede io possa di questo compiacervi, e vi-

**-88** SECONDA CENA. dato la vita a chi ti fa morire. Qua era il meglio, ahi lassa, per te non es mata, che vivere a questo modo infelio E di chi innamorata ti sei? Come se gravissimo peccato, in che modo, sen grandissima vergogna puoi tu recare a fine i desiderj tuoi e i pensieri, i quali sì grandemente ti affliggono? Leva, deva affatto, l'animo a questo illecito ataci volgi la mente a più lodata impresa, di brami fuggire perpetuo vituperio, e sem-piterno danno dell'anima tua. Ma pal tornandole nella memoria la divina bel-lezza, i leggiadri costumi, e le soavi ed oneste parole dell'amato giovane, tutta cangiata dall'esser di prima, diceva seco: Come potrò mai io non gradire, non onorare e non adorare la maestà, la costumatezza, la soavità e bellezza del viso, degli atti e della favella, ed insieme di tutta la persona di colui, che per mio bene, per mio ristoro, per mio conforto e per mia pace, il cielo, i fati, la fortuna, ed amore produssero? Io non posso, nè debbo oppormi alle celesti disposizioni. Che fo? lo però amo giovane un giovane, cosa ordinaria e naturalissima. Di quante altre ho io udito e letto gli amori disonesti e scelleratissimi? Lascivi parenti con i parenti? Ma che dirò io dei fratelli con le sorelle, e dei padri con le figliuole? Costui, sehbene si guarda divisamente, non ha che far meco cosa alcuna

MOVELLA V.

289 nel mendo. Di che dubito? lassa che temo? Ohime! perche non apro, perche non iscuopro, perchè non gli fo io chiaro la voglia, il dolore e gli affanni miei? Egli è gentile e cortese, e oltre a questo mi è obbligatissimo, e mille volte mi si è offerto e dettomi che il maggior desiderio, ch'egli abbia in questo mondo, è di farmi piacere e servizio. Perchè resto io dunque? chi mi tiene? a che tardo io di trovarlo? Deh come credo io che della mia freddezza, della mia diffidenza e del mio poco animo si dorrà, e mi riprenderà! Come penso io, che udendo i mici lamenti, e veggendo le mic lacrime s'attristi e addolori, ed io di me inimica, ministra del mio danno ancor peno, ancor bado a fargliene intendere? Già veder parmi aperte quelle braccia, già da loro mi sento stringere, già dalla sua bocca la mia mi sento amorosamente baciare. Ed in questo così fatto pensiere dimorando, poco meno di dolcezza sentiva, che se stata fosse in fatto; e rittasi, come se trovar lo volesse, i passi mosse, ma si ritenne poi col dire: Se per disgrazia, ogni altra cosa di me pensando, si sdegnasse, e per onor del padre, dove ora per onessissima donna benignamente mi riverisce ed ama, per disonesta poi mi schernisse e odiasse, trista la vita mia, dove mi troverei? Sforzata serei suor di speranza al tutto da me stesso uccidermi; é Lasca. 19

SECONDA , SENA. così per most arroger peggio al mais. stava pascendo gli occhi e gli oreschi di vedere e udire il suo caro Sergio. Dall'al-ica parte il giovane, non men di lei delo, roso, ancorche per suo amore gli piagge se vivere, nientedimeno averebbe velute corre i desiati frutti amorosi, quantung la riverenza del padre, la grandezsa, d peccato, e il debito dell'onestà in gr erte nel ritraessero; pure le insuper forse di amore a tale l'avevano condo to, che se potuto avesse e piacinto alla. donna, come ho detto, saziato averebba. le sue bramose voglie, ed all'una ed all'altro era d'assai alleggiamento alle loro gravi pene il vedersi, il ragionare, il conversare, il mangiare ed il here continuamente insieme. E così d'un volere e d'un animo essendo, desiderando e bramando il medesimo, agghiacciano nel fuoop, ed ardone nel ghiaccio, e in messo al mare, per non distendere la mano a pren-der dell'acqua, muojona di sete. Pure, anticurandosi a poco a poco, avvenno che un. giorno, che Currade era andato a caccia: per non tornare se non la sera, soli ritro-Vandosi in camera della donna, e d'una in altra cosa ragionando, caddero sopra le malattie; laonde Sergio disse: Madon-na, la mia passata fu hen terribile, e.di. cerso mi averebbe guidato a morte, as. Pajuto vostro badava troppo a soccorrenmia secome in più volte ri he detto, posser

NOVELLA T. Aire d'aver per voi la vita. Mal guiderdome me ne rendi, soggiuase Tiberia; polchè me non ajuti, che sto poco men male ; che stessi tu ; quando da me ajutato fosti." Obimè, rispose Sergio, Dio ve ne guardi! Che male avete voi, e in che mo-do vi posso io dare aita? Grandissima, disse la Principessa, e in te solo sta la salute mia, e solo tu, e non altri, liberar mi puoi. Volesse Iddio che io potessi farvi servizio o benifizio! che voi vellereste che io non sono ingrato, seguitò Sergio, nò mi saria fatica mettermi mille volte il giorno per voi alla morte. Dite, comandate pure, che io sono apparecchiato e prontissimo ai comandi vostri. Tiberia, queste parole così affettuose udendo, volendo rispondere, o fosse l'allegrezza o il dolore o la paura o la speranza o la dolcezza o l'amaritudine, gli mancò la voce, e diventò come di marmo immobile; pure gli occhi fecero l'uffizio in buona parte della lingua, i quali in tante lacrime abbondarono, che di peco più fatto avriano se ella avesse avuto una fonte viva nella testa, Sergio maravigliandosi, e per compassione, piangendo, il meglio che sapeva e che potova, la confortava è la consolava, e con il grembiale di lei le rasciugava le colorite guancie, tuttavia pregandola che non dubliasse di nulla, e che gli scoprisse la cagione de saoi amarissimi dolori. Tiberia,

SECONDA CENA. gendo le lacrime, e i pietosi ricordi dell' amato giovane udendo, meglio in se ritornata, ruppe il freno alla timidenza, e riavute le parole, nel meglio modo che seppe, gli aperse e gli narro tutto il suo amore, e indi lo prego caldamente, che di lei gli venisse compassione, e gl'incre-scesse della vita e giovinezza sun. Non fece Sergio come già Ippolito alla sua matrigna poichè il cielo e la fortuna benigna gli avevano posto innanzi tanto e così fatto bene. non meno di lei desiderandolo; dimenticatosi dell'onore del padre, aperse le braccia, poiche soli erano, e la camera serrata, e teneramente stringendole il collo, baciò dolcemente la rosata bocca, ed ella lui ancora, affettuosamente striugendolo; abbracciò, ed innanzi che si spiccassero, cento caldi baci l'un l'altro si diedero. Ma pure poi lasciatisi, cominciò Sergio, e da capo fattosi, le raccontò ordinatamente l'origin della sua malattia, e la cagione dopo della sua salvezza, e come più che mai acceso ed innamorato viveva. E se colei fu contenta, udir non potendo cosa che più l'aggradasse, non vi dico niente; ma di nuovo riabbracciatisi, se n'andarono sopra il letto, e prima che di quindi si partissero, l'un dell'altro presero maraviglioso piacere e diletto d'amore, gustando l'ultima e la più soave dolcezza. Ma poichè per buono spazio trastullati si furono, dato ordine come più sicuramen-

e noja alla persona, che di niun altro tempo; e se gli era di verno, si metteva una veste lunga foderata, se di state, una di zendado leggierissima, ed avendo la chiave solo egli, senza picchiare altrimenti, aprendo se n'andava a lei, e il bisoguo fatto, per la medesima via se ne ter-

vessero, prese Sergio da lei licenza, e più che mai allegro e contento si diede ad altri suoi piaceri. Tiberia tanta letisia aveva, e tanta contentezza nell'animo sentiva, che temeva forte non venir meno per la soverchia dolcezza, ritrovandosi con l'amato euo figliastro, provato avendo quanta fosse differenza negli assalti d'amore da un giovane a un vecchio, da un amante al marito, che le pareva maggiore che il bianco dal nero, il giorno dalla notte, e che le cose vere da quelle che si sognano; e così rassettato intanto il letto, acciocchè nulla si paresse, s'uscì dalla camera, e andatasene alle sue damigelle, sopravvenne intanto la sera, e poichè ebbe cenato, ognuno se n'andò. Currado tornato da caccia andò prima a dormire al solito in una camera separata dalla donna, perciocche in altra si dormiva ella in su la sala, e quando il Principe usar voleva seco il matrimonio, benchè di rado fusse, aveva per usanza a venir sempre la mattina in sul far del giorno, avendo dai medici in-teso, che in quell'ora dava meno disagio

**2**93

SECORDA. neva al suo letto. Madonna Eiberia, dalla cameriere scalsata e acconcia , sola ai gavricava; elleno se n'andavano a dormino; in la mattina, se elle non avesse chiamata, non sariano state ardite di entrer la d tro. Per la qual cosa Sergio cianco sen seco, che la notte quando ognuno mel palazzo sentisse dormire ; solo e cheta as ne venime sopra un verone, dove appina to riusciva la finestra dell'anticamera, quale aperta troverebbe, e elle di quindi sceso nell'anticamera, per l'undio, ché medesimamente aperto lascerebbe, se me venisse a trovarla a lette, poi passata mez-za notte se ne ritornasse alla camera sua. Or poichè ogni cosa fu cheta per la usa, Sergio, parendogli tempo, s'uscì di camera tutto solo, ed andatosene sul verone, perchè la finestra era un poco alta, prese una lancia o picca che ella si fosse, fra mua massa, che ivi erano in terra rasente a un muro, ed appoggiato alla sponda, essendo destro e forte della persona, su vi salle a cavalcioni ; sicchè tirata la lancia dall'altra parte, per essa leggiermente scesa nell'anticamera, e per l'uscio alla donna se n'andò, che nel letto con desiderio grandistimo lo aspettava, dalla quale come fosse lietamente ricevuto, non vi è de domandare. Sicche buona parte della notte abbracciati stettero con tanto piacere d'ambedue le parti, con quanto maggiore immeginar si posse. Ma quando parve

lor tempo, al parti Sergio, e così come era venuto se n'andò, serrata la finestra, e rimessa la lancia fra l'altre, e così continusado si diedero forse due mesi il miglior tempo, che mai avessero alla lor vita. Ma la fortuna nemica de' beni umani, distur-Batrice dei beni terreni, e contraria alle voglie dei mortali, in guisa si contrap-pose alla lor gioja, che dove i più felici, che si trovessero al mondo, in breve furono i più miseri; perciocchè essendosi una volta infra l'altre ritrovati insieme, nè tanto spazio ancera riavuto avendo, che fornito avessero la prima danza d'amore; avvenne che fuor d'ogni suo costume Currado, per qual si fosse cagione levatosi. tenne per pigliare il solito piacere con la moglie, fuor d'ogui usanza ciuque o sei ore meno, ed all'uscio arrivato, e la chiave presa per aprire, non gli venne fatto, perchè volger non la potette mai, usando ogni volta colei, che l'amante suo aveva, mettervi la bietta. Per la qual cosa di-menando e scuotendo la porta Currado quanto più poteva, fu dalla donna e dai figlio udito, i quali come che gran paura avessero, pure sendo su l'ultimo del fornire della dolcitudine amorosa, tanto da loro desiderata, e di fatto non restando colai di trimpellare all'uscio, saltaronó dal letto, e Sergio ratto se n'andò per la via usata, rassettato ed acconcio al suo luogo ogni cosa come stava prima. Tibe-

ria, come fuor di camera la vide, serrato l'uscio, fece vista di destarsi allora, e disse con alta voce : Chi è là ? a cui rispose Currado, anzi che no sospettando: Apri, che son io. La donna, udita la voce, tosto corse ad aprirgli, dicendo : Benvenga il mio signore; alla quale Currado disse: Perchè così mettesti tu la bietta jersera? udito avendo cavargliene; egli non sucle però esser tuo costume. Tiberia certa scusa debole trovò, che lo fece più insospettire; ma prestamente nel letto ritornatase, aspettava che il marito andasse da lei, il quale per la camera guardando, come volle la disgrazia, in 🚜 h cassa a piè del letto (conciossiacosachè mella camera sempre per usanza ardeva una torcia accesa bianca) vide un cappelletto alla greca di drappo rosso con un cordone intorno d'oro, il quale conobbe senza dubbio alcuno esser del figliuolo, da lui quivi la notte per la paura e per la fretta lasciato, onde tutto cambiato pensò in che modo essere andata dovesse intorno a ciò la bisogna; ma come savio. deliberando di chiarirsi affatto, e poscia farne aspra vendetta, non volle allotta far romore, e come se cosa niuna veduto avesse si messe accanto alla sua donna, la quale astutamente toccando per tutto, le senti sotto la poppa manca battere fortemente il cuore, onde su come certo. Sioehè per la passione e per la rabbia non

SECONDA GENA.

poteva star nolle cuoja; pure per non darlo cagione, che sospettare potesse, di simulare ingegnandosi, si aforzava di farle carezze, come era solito; ma con tutto ciò avendo egli il tarlo che lo rodeva, statte per infino a giorno, che mai non potetta pigliar di lei piacere, ma deliberato avendo-di partirai, disse: Donna, non ti maravigliare se io non ho potuto nè a te, nè a me soddisfare, perciò che io mi sento di mala voglia, e son venuto così fuor dell'ordine per vedere se si potesse passar via certo dolore di stemaco che mi noja, ma nulla giova; però rimanti in pace, che io voglio alla mia camera tornarmene, e detto questo da lei si parti, non pensando già colei, che di niente accorto si fosse, anzi per esser egli vecchio e cagionevole, alle sue parole credette, e s'acconciò per dormire. La mattina molto ben tardi levatasi, e veduto il cappello restò dolorosissima, non pensando però che il marito l'avesse veduto, e nascosolo, chiamò le sue damigelle in camera. Il Principe di gelosia, di rabbia e d'odio pieno, nel let-to ritornato, non potette mai dormire, sempre pensando al disonore e all'oltraggio, che gli facevano la moglie ed il figliuolo, e riandando le passate cose, fra se disse: Ora io conosco bene, che significar volevano tanto amore, tanta benevolenza, tanta pace e tante carezze. Io giammai non me lo sarei saputo immaginare.

SECONDA CENA. E chi penserebbe che il proprio figlio ardisse di fare così fatto dispiacere al padre, come a me fa il mio? e la infedel consorte sprezza così la mia beniguità, l'affezione e l'amore che io le ho portato mag-gior giammai, che padre a figlio, è che marito a moglie portasse? Non meritavo questo da loro; ma poiche essi se l'hanno cercato, io gli gastigherò per si fatta maniera, che saranno esempio eterno e spaventevole di quanti adulteri furono giammai. E sempre pensava il modo che più agevolmente corgli potesse insieme, mostrando tuttavia lieta cera, e sforzandosi d'essere allegro si levò, e veuntone l'otta, si messe a desinare insieme, cianciando e motteggiando all' usanza; di che la moglie e il figliuolo avevano maraviglioso piacere, pensando che niun sospetto ave-va preso. Per la qual cosa, dopo desinare Sergio se n'andò come era solito in camera a passar tempo, e a trattener la matrigna, e soli essendo, ragionando della passata notte, gli fu dalla donna renduto il cappello, che egli aveva per la fretta dimenticato, nè se n'era avveduto ancora; della qual cosa il giovane maraviglioso la ringrazio che veduto non l'avesse il padre. Venutane la notte, Curmdo, che peninti aveva di giungerli, solo stette in agguate per infino al giorno alla camera del fi gliuolo, e nulla vedde e senu, conciosità chè quelle notte non fusse paruto bene i

Sergio, forse per la passata paura, di ritrovarsi con la donna. Ma l'altre notte all'ora solita uscendosi egli di camera son i medesimi termini, alla sua donna se n'andò, non pensando esser veduto da persona; ma Currado, che si era messo alla posta, ogni cosa veduto avendo, collereso e disperato, per dar principio al suo cradelissimo proponimento, se n'andò ratto a trovere il portinajo, e fattosi aprire, non camminò cento passi, che egli arrivò alla casa del bargello, e fattolo chiamare, comandò che prestamente s'armasse, e pigliesse la maggior parte de suoi uomini con il manigoldo, e che lo seguitasse. Il quale ubbidientissimo con minor romore obe fusse possibile fece il suo comanda-mento, e dopo che furono arrivati sul ve. rone, e appoggiato una scala alla finestra dell'anticamera della Principessa, la quale aveva fatto tor loro Currado, egli prima, e dipoi il capitano, e l'altra canaglia di mano in mano, entrarono dentro, e con terchi accesi e lanterne in camera della donna se n'andarono, che gli amanti dormivano abbracciati insieme, e prima il disperato vecchio giunse al letto con la turba, che da loro fosse sentito, il quale tirato la coperta, minacciosamente gridacdo, con orgogliose voci disse: Questo adunque è l'onore che tu, mio figlinolo, e tu, mia donna, mi fate? ma rendetevi eerti che tosto ne patirete la penitenza.

SECONDA CENA. 500 Come quei meschini rimanessera, voi ve. lo potete pensare; essi furono da si fatta peura, maraviglia e doglia in un tratte soprappresi, che mesti e sbigottiti restamne, e come se di leguo fussero, non che altro, non respiravano. Il Principe, seguitando le parole, disse alla famiglia del hargello: Tosto legate a questi traditori la mani e i piedi; della qual cosa fu prestamente ubbidito, e dipoi chiamato il gi stiziere, prima a Sergio, che strettam te chiedeva mercede, e divotamente si mo-comandava, veggente la donna, fece cavare gli occhi, e poi per viva forza di tanaglie la lingua, e dopo gridando sempre, gli fece mozzare le mani e i piedi. Tanta venne in un punto, e così fatta doglia à Tiberia, ciò veggendo del suo caro amante, che l'anima costretta a forza abbandonare i sensi, si diparti dal tormentoso corpo, e con gli spiriti ando vagando attorno. Currado, per la rabbia diventato insano e furioso, facendo il simile fare a lei, e vedendola stramortita, acciocchè più pena sentisse, la fece tanto con aceto rosato e con acqua fredda e malvagia stro-picciare, che ella rinvenne. Egli, come respirare la vide, perchè piacere non avesse di rammaricarsi, comandò che trattata fusse come il figliaolo, e dipoi ambedue gli fece porre nello sfortunato letto, insieme dicendo: Dove con tanto vostro piacere e contento, in mia vergogna e oltraggio viveste felicemente, voglio che con dispiacere e dolore, per mia vendetta miseramente moriate; e detto questo, fece uscire tutti gli sbirri e il bargello di camera, e serrato l'uscio e licenziatili, attendeva per la sala a passeggiare, indurato: così nella crudeltà, che egli non si sentiva appena d'essere uomo. Il bargello ela famiglia sua, benchè inumani fossero, incresceva loro della crudelissima morte dei due giovani, biasimando la troppa severa giustizia di Currado. I poveri sfortunati amanti, senza lingua, senza occhi, senza mani e piedi trovandosi, egualmente per sette parti del corpo a ciascheduno uscendo il sangue, erano quasi venuti alla fine della vita loro. Nondimeno udite l'ultime parole di Currado, e sentito sgombrare la camera e serrar l'uscio, al tasto s'erano trovati, e con i mozziconi ab-bracciatisi, l'una bocca all'altra accestando, e restringendosi il più che potevano insieme, dolorosamente la morte aspettavano. Deh considerate, pietose donne, se mai udiste, o leggeste il più crudele, il più disperato e il più inumano caso di questo! Dove giammai, dove i più scellerati del mondo con tanta acerba pena, con tanto amaro duolo, e con tanto disperato supplizio si punirono, quanto costoro? In qual parte dell'universo giammai due tra-ditori o due assassini di strada, con più tormento, con maggiore agonia, e con più

STOOME TENA. fiero mirtire condetti a morte figrosio questi due? Come non s'aperse la testa y ionie non caddero le stelle, come es rovino il cielo al terribile, empio e seal rato spettacolo? Qual Mauro, qual Tras qual Lestrigone, qual furia infernale. demonia si seria immeginato mai, non ch mandato ad effetto una si crudele e e ventosa morte? Ahi sfortunati e mis smanti! A voi non pure nell'ultime 💌 fine non fu concesso potervi rammarinario sigliersi l'un l'altro, ma vi fa tolto il vedervi, stando insieme, ultimo conforto di chi muore. Ahi infelicissimi! In voi altro che trovar sangue con sangue, intensa e infinita passione non ebbe luogo. Almeno Venere pietosa l'anime vostre accolga, e nel terzo cielo guidandole, vi dia grazia di sempre eterzo cielo guidandole. di sempre stare insieme, come merita il vestro ferventissimo amore. Venutone già l'alba e nel palagio tutta la famiglia levatasi, ed avendo inteso l'orribil caso, tutti piangendo amaramente si rammarioavano del lor signore, e fra gli altri la balia di Sergio, che fu di quelli che videro, e da Curredo cacciati fuori di camera, n'erre ita nella piazza gridando e stridendo 🕏 dolorosamente, che molti udendola dubitarono che al Principe non fosse qualche male intervenuto. Ma di mano in mano nella città spargendosi, tanto a ogni uamo

gli la barba, lo condussero in piazza, e a un palo legatolo, a furia di popolo prese-

ro delle pietre, lo lapidarono, e tante sasnate gli diedero, che in breve non solo l'accisero, ma lo conciarono e consuma-

ropo di sorte, che non saria mai stato ri-

incresceve, che non v'era chi tener potes-

conosciuto per uomo, non saziandosi abmini e donne, giovani e vecchi di timera
tanto, che tutto lo ricopersero con i simili,
dimodoche pareva murato, anzi sotterrata
in un monte di pietre, e nel palagia api
datisene, i due amanti sventurati, sciundo
l'usanza loro, seppellirono, e l'altro giovani
i primi e i più vecchi cittadini nel palagia,
ragunatisi, non sendo chi succedere allo
signoria, per non aver Currado laminto
erede, saviamente ordinarono, ridudominio
repubblica; e così stette, tanto che fantimente dai Romani fu distrutta.

## NOVELLA VI.

Lo Scheggia ed il Pilucca, con due loro compagni fanno una beffa a Guasparri del Calandra, onde egli fu per spiritare; poi con bellissimo modo gli cavano un rubino di mano, il quale da lui ricomperato, si sguuzzano i denari.

De le donne e i giovani avevano per cagione delle raccontate novelle riso mai. quest' ultima di Siringa gli aveva fatti tauto piangere è lacrimare, che di piangere e lacrimare non si potevano tenere, tanto dei due sfortunati amanti incresceva loro fuor di modo; della inusitata e crudelissima morte dolendosi e maravigliandosi; trovata da quello scellerato vecchio. Pure gli racconsolava in parte il fine che da' suoi gli fu meritamente fatto fare; quando Fileno, rasciutti gli occhi, così pietosamente disse: Se io considero bene alla passata novella e al bisogno nostro, a me conviene, discrete donne, lasciare indietro una favola, che io aveva per le mani, e un' altra dirne, che via maggiormente rallegri e porga diletto, e gioja alla brigata piena tutta di doglia e di compassione, nella quale il Pilucca e lo Scheggia, e gli altri compagni intervengono; e so**g**uitò.

Lasca.

.506 SECONDA CENA.

In Firenze fu già un buon uomo chiamato Guasparri del Calandra, che facesse

il battiloro, assui buon maestro di quell'arte, ma persona per altro bonaria e di grosso ingegno. Colui per via della moglia essendo diventato ricco, perciocche ella era rimasta crede del suo fratello, che le aveva lasciato due buoni poderi in quel di Prato, e due case in Firenze, abbandonata la bottega, attendeva a darsi piacere e buon tempo, non avendo se non un figliuolo maschio di cinque in sei anni, e la donna in termine di non doverne far più. Per la qual cosa, preso aveva strettissima amicizia dello Scheggia, e conseguentemente del Pilucca, del Monaco e di Zoroastro, e piacendogli la lor conversazione, perciocchè, come voi sapete, erano uomini spensierati e di lieta vita, si trovava spesso con esso loro a cena nella stanza del Pilucca, che stava a casa in via della Scala, dove era un bellissimo orto, da mangiarvi la sera d'estate sotto una verdissima e folta pergola al fresco. E perchè questo Guasparri faceva professione d'intendersi de' vini, e di provvederli buoni, coloro in questo dandogli la soja, e lodardolo molto, l'avevano eletto sopra ciò di comune consentimento. Le qual cosa Guasparri recandosi a grand'onore, per non mostrarsi ingrato di tanto benefizio, e di si gran maggioranza, tutto il vino, che si beveva fra loro, e da lui provveduto, vo-

807 MOVELLA TI. leva che fusse di sovvallo ed a sue spese, rad ognora visitava tutte le taverno di Pirenze per trovarlo buono, e per soddistare ai compagni sempre ne conduceva di due o tre sorti. L'altre vivande poi tutte andavano per rata; e lo Scheggia era il provveditore, e teneva diligente conto, e quei compagnoni attendevano a succiare, che parevano moscioni, mettendo Guasparri in cielo, e Zoroastro diceva pure, che non conobbe mai uomo avere il miglior gusto, ed il Pilucca affermava esser lui diceso dalla schiatta di Bacco, tantochè il rdetto Guasparri si stimava d'esser gran cosa. E così dopo cena sempre cicalando, avevano i più auovi e strani ragionamenti di questo mondo, dore consumarano mezsa la notte, favellando spesso delle streghe, degl' incanti, degli spiriti e dei morti, delle quali cose Guasparri avendo pau-ra grandissima, mostrava non curarle. si faceva ardito e gagliardo, dicendo fa l'altre, che in quell'altro mondo i morti "avevano fatica di vivere, non che di venire - far paura, o male alcuno a questi di qua; della qual cosa sendosi coloro arvedissimo. Ora audando così la cosa, e trovandosi ogni sera insieme all' orto del Pilucca, sendo allora di state, e Guasparri procacciando il vino all'usanza, accadde che un suo parente, trovatolo un giorno, come invidioso del comodo e del ben di co-

508 SECONDA CENA. loro, cominció a riprenderlo, che egli spendeva, anzi gettava via il suo, ed era nocellato, e che lo Scheggia, il Pilucca e gli altri lo trombettavano, e ridevansene per tutto Firenze, e che egli era da ognam mostro a dito per gosso e per currivo, di manierache Guasparri, pensando così esser la verità, delibero di levarsi per qualche giorno dalla lor compagnia, e andossene in villa senza dir nulla a persona, dovs egli aveva la brigata, cioè la moglie, il siglio e una serva. I compagni, non lo ritrovando, parevano smarriti, e ne cercavano con grand'instanza, massimamente lo Scheggia e Zoroastro, i quali dopo sei o otto giorni, intendendo, come egli era andato ia villa, si maravigliavano, che egli non avesse loro detto nulla, e dubitavano tutti di non ritrovarsi insieme ogni sera all'usanza, facendo buona cera e giulleria. Intanto a Guasparri venne a fastidio lo stare in villa, e se ne ritornò in Firenze, il quale come del Pilucca fu veduto, fat-· togli una gran festa, subito fu invitato per la sera, dicendogli: Oh come hai fatto bene a tornare, perciocchè da poi in qua, che ti partisti, io non ho mai bevuto vino, che mi sia piaciuto! Ma Guasparri, rispostogli che non poteva venire, fu dimandato dal Pilucca della cagione, ed egli, non sapendo dirgliene, nè trovare scusa che buona fosse, fu tanto nella fine contaminato, che gli disse, morendosi di voglia di tornar con

SHOONDA GENAL Scheggià e di Zoronstre, che si aven preso cura della beffa. Aveva Guatper la sua casa in Borgo Stella; sicola op-sera che coi compagni si ritrovava, par i tornarsene gli conveniva passare il po ella Carraja, no in detta cesa stave y na, se non egli , la notte a dormire, ainando la mattina sempre all'esteria, o i casa d'amici o parenti. Abitava per accanto a lui un certo Meino, tessitore di drappi, amico grande dello Scheggi la cui casa poteva entrare agevolmente in quella di Guasparri; sicché lo Scheggia tanto aveva fatto, e tanto pregatolo, che Meiro era restato di fare quanto egli voleva. In questo mentre venutone il giormo, la cui notte si doveva fare a Guasparri la beffa, avendo ogni cosa ordinata e messa in assetto, lo Scheggia e Zoroastro la sera si trevarono con i compagni al solito, dove cenarono di santa ragione, e dopo a sommo studio entrato il Pilucca in su gli spiriti, e così Zoroastro, tanto dissero e delle streghe e dei morti e della tregenda e de diavoli, che a Guasparri entrò so spetto grandissimo dell' aversene a ire a casa solo; e se non fusse stato per non si mostrar timido e pauroso, averebbe richiesto qualcheduno di loro, che le avesse accompagnato, e restatosi a albergo seco, e fu tutto tentato di non"si partire e di dormir quivi. Ma venutane già l'ora deputata, sece Zoroastro, acciocche

NOVELLA VI, Guasparri se n'andasse, trovare i germini. il qual gioco colui aveva più in odio, che la peste; sicche Guasparri fu sforzato partire, che era mezza notte. Ma come gli ebbe il piè fuori della soglia, subito gli esci dietro lo Scheggia pian piano, e vedendolo andarsene diritto a Santa Maria Novella, donde poi volgeva per la via dei Fossi, e indi poi paesava il ponte alla Carraja, se n'andò per via nuova, e quasi correndo per borgo Ognissanti giunse in sul ponte alla Carraja, che colui ancora non era a mezza via e trovati i compagni che lo attendevano, fece loro cominciare a dare ordine, ed egli si nascose dietro alla Chiesina di S. Antonio in su la sponda d' Arno, la quale arrivava a Santa Trinita. Era allora di settembre, e così bujo per buona sorte, come in gola. Di la del mezzo il ponte alla Carraja in su le prime pile erano venuti i due compagni per ordine già stabilito e fermato di Zoroastro e dello Scheggia, come avete inteso, i quali avevan una mezza picca per uno, in cima della qual picca vi era un poco di legno attraversato, che veniva a far crooe, alla quale due lenzuoli lunghissimi e bianchissimi con certa increspatura stavano accomodati, e in su la vetta della croce vi era una mascheraccia contrassatta, la più spaventosa cosa del mondo, la quale in scambio d'occhi aveva due lucerne di fuoco lavorato, e una per la bocca, che

SECONDA CENA. Bis ardevano tutte e gettavano una fiamma verdiccia molta orribile a vedersi, e mostrava certi dentacci radi e lunghi, con un neso schiacciato, mento aguzzo, e con una capellieraccia nera ed arruffata, che averebbe messo paura, non che a Cajo e al Bevilacqua, ma a Rodomonte e al conte Orlando, e in su quelle pile vnote, che riescono in Arno rasente le sponde, l'uno di qua e l'altro di là stavano così divisati in agguato ed alla posta; e questi animalacci in tal guisa fatti erano allora chiamati da loro cuccobeoni. Guasparri avendo il pensiero a quelli indiavolamenti e stregherie, ne veniva adagio e sospettoso, tantochè alla fine arrivò alla coscia del ponte, il quale tosto che lo Scheggia vide comparito, fece cenno con un fischio sordo, dimanierachè coloro a poco a poco rizzato quel bastone, gli entrarono sotto, alzandolo soavemente. Quando su per lo ponte camminando, a Guasparri, volgendo gli occhi, venne veduto quella cosa contraffatta e spaventosa alzare pian piano, fu da tanta e così fatta paura sopraggiunto, che tutte le forze gli mancarono a un tratto, salvo che egli gridò fortemente: Cristo ajutatemi, e rimase quasi immobile; e nell'ultimo erano cresciuti quanto mai po-tevano, e di qua l'uno e di la l'altro mettevano il ponte in merzo di sorte, che a Guasparri pareva che uscissero d'Arno, e giudicavagli maggiori dei campanili, e co-

NOVELLA VI. sì stordito e pauroso fuor d'ogni guisa nmana, si credeva senza fallo avere inpanzi agli occhi trentamila para di diavoli, e parendogli che a poco a poco se gli av-vicinassero, temendo non essere da loro inghiottito, gridando un'altra volta, Cristo bjutatemi, si messe a fuggire per la via, che egli fatta aveva, nè mai si volse indietro fino a tanto, che egli non fu arrivato a casa del Pilucca, dove picchiando a più potere, fece tanto, che coloro stimatosi quello che era, gli apersero, aspettandolo a gloria. Ai quali giunto, per la paura e per la furia del correre non poteva raccor l'alito, nè esprimer parola, e si lasciò ire ansando su una panca, che non poteva più. Lo Scheggia ogni cosa avendo veduto, fuggito Guasparri, pien d'allegrezza corse ai compagni, e di fatto gli mando a casa Meino per fornire il rimanente dell'opera, e dare compimento alla bessa, ed egli di huon passo se ne venne a casa il Pilucca, dove Guasparri riavuto il fiato, e rassicurato un poco, era nella loggia andatosene a raccontare a coloro le maraviglie, e diceva le più strane e paz-ze cose che si udissero mai. E coloro facendone beffe ed uccellandolo, lo facevano disperare, quando lo Scheggia fingendo d'uscire d'una di quelle camere da far suo agio, anche egli, ascoltando Guasparri, se ne rideva; dimodochè volesse il cielo, o no, tutti affermavano che Guaspar-

814 SECONDY CENT. ri gli tirava su , e gli voleva far correre Pure colui, tremando tuttavia, giurava e affermava che così era, e che venissero a vederlo, in guisa tale che coloro si messero seco in via, sempre dicendo o che egli avesse le traveggole, o che gli vole: ya far Calandrini o Grassi legnajuoli, tantochè al ponte alla Carraja giunsero , dove guardato e riguardato non seppero mai: veder niente. A Guasparri non pareva postibile, e pure mostrando il luogo, diceva come gli erano usciti d'Armo, e che eglino sopravanzavano le sponde di cento braccia, tutti a due bianchi come la neve, e che gli avevano solamente gli occhi e tutto il viso di fuoco, mille volte più brutti e terribili che l'orco, la genda e la versiera. Ma Zoroastro, dettogli mezza villania, che ancora non voleva restar di burlarli, e con gli amici non s'usavano quei termini, e così gli altri mostratisi adiraticci, se n'andarono d'accordo a fornir la partita dei germini, facendosi besse di colui con dire, che egli aveva bevuto troppo. Guasparri sendo di là da mezzo il ponte, e veduto la guardia, che s'era levata la luna, che di borgo San Friano venendo, se n'andava per lo Fondaccio, lascio coloro volentieri, e quasi correndo se ne venne verso il bargello, parendogli essere accompagnato e sicuro; tantochè sospettar lo fece, ed aspettollo e cercollo, e non gli trovando arme, lo lasciò ire per

3:5 NOVELLA VI. i fatti suoi. Guasparri, già presso a casa, andava pensaudo se gli era bene il dormir sslo, e fu tutto tentato d'andar di là d'Arno a starsi con un suo parente; pur poi parutogli tardi, se n'andò a casa, e tolta la chiave, aperse l'uscio ed entrò dentro. L'usanza di Guasparri per quella stagione era di dormire in una camera terrena, che rispondeva in su la loggia, la quale Meino con un compagno, per commissio-ne di Zoroastro e dello Scheggia, aveva tutta quanta intorno intorno parata a nero con certe tele accattate dalla Compagnia dell'Osso, che servono per la settimana santa, e per lo giorno de morti. dipinte di croci, d'ossa e di capi di morti, e a una cornice, che la girava d'intorno intorno, appiccato avevano più di mille candeline di cera bianca tutte quante accese, talchè rendevano uno splendora maraviglioso, e nel mezzo dello spazio sopra un tappeto vi era uno vestito di bianco a uso di battuto, acconcio le mani e i piedi in guisa, che parova un morto, pieno ogni cosa intorno di fiori e di foglie di melarancio, da capo aveva un Crocifisso, e due candele benedette accese da poterlo segnare, chi avesse voluto. Così divisata la camera nella foggia, che inteso avete, l'avevano riserrata, che niente si pareva. Guasparri poichè su dentro, secondo la sua consuetudine se n'andò al bujo alla camera per andarsene a letto, il quale

, **3**16 SECONDA CERA. poi il giorno gli rifeceva una vicina. Me come volgendo la campanella egli aperse, l'uscio, subito vide lo splendore, il parato dell'ossa e il morto disteso in terra; onde da tanta paura, da tanta maraviglia, de tanto dolore fu preso, percosso ed av-vinto, che subite sbalordito cadde in su la soglia dell'uscio inginocchioni, che non potette per la paura e per la doglia far parola. Ma poi fatto della necessità fortezza o disperazione, rittosi e tirato a se l'uscio di camera, e forse temendo che quel mor-to non gli corresse dietro, s'usci fuori di casa prestamente, e la dette a gambe, per la fretta non si ricordò di serrare la porta da via, e correndo a più potere, non aveva altro nella mente, che morti, spiritati, diavoli, fantasime e streghe, mille anni parendogli di trovare i compagni; talchè pessaado il ponte alla Carraja non s'avvide dei cuccobeoni, che prima gli avevano dato tanto terrore e spavento; così la maggior paura caccia sempre la minore. Meino ed i compagni, che stavano alla posta, tosto che Guasparri fu fuori dell'uscio, come era stato ordinato, spacciatamente spegnendo tutti i lumicini, e sparecchiando e sviluppando le tele dipinte, il tappeto, il Crocifisso, le candele ed ogni altra cosa rabballina rono, portaron via e rassettarono al luogo loro; e racconcia la camera, come ell'era prima, ne più ne meno, e serratala, se n'andarono a casa Meino. Ma

NOVELLA VI. perchè Guasparri aveva lasciato aperto l'uscio, acciocchè non gli fusse stato rubato, uno di loro, che non pareva suo fatto, stava a far la guardia, benchè gli era in su un'otta, che non si trovava fuori nessuno. Intanto Guasparri era arrivato a casa il Pilucca, e battendo la porta, non restava di gridare, quando coloro che l'aspettavano corsero con gran fretta e allegrezza per aprirgli, e sentito la voce, il Pilucca prima disse: Che sarauno, Gunsparri, delle tue girandole? a cui rispose Guasparri, gridando: Uhimè! Pilucca. e voi fratelli, misericordia, ajuto; io ho pieno la casa tutta di spiriti e di morti, e credo che ei vi sia dentro tutto il limbo e tutto l'inferno; e raccontò loro ciò che aveva veduto. Zoroastro ed i compagni fingendo di non lo credere, e diceudo che gli voleva uccellare di nuovo, gli facevano rinnegare la fede; perciocche egli pur narrando la maraviglie, affermando e giurando, gli pregava che volessero andar seco di grazia e per l'amor di Dio, per chiarirsi prima, e poi consigliarlo ed ajutarlo in così fatto bisogno e in tanta necessità, e questo dicendo, tuttavia tremava di sorte, che Zoroastro disse: Guasparri mio, egli non è dubbio alcuno, così bene ti s'avviene il fingere, che se noi non fossimo pur dianzi stati dileggiati e burlati da te, che ora noi ti credessimo; ma tu puoi fare e dire a tua posta, che noi non siamo più per crederti, e non ci befferai altrimenti.

Guaparri giurando al corpo, al sanja che non gli bellava, ma che diceva de s glier senno che egli avesse, si disperate, promettendo che se non era cesì la verità che voleva che gli cavassino gli cochi. testa; a cui rispondendo Zoroastro, disse s Se tu hai, come tu mostri, voglia che na venghiamo e vediamo, il cavarti gli occi men serve a nulla, ma dammi in pegate codesto rubino, che tu bai in dite, e se ir cosa sta come tu di', e che in camera tua siano i morti, i lumicini e le maraviglie, te lo voglio rendere graziosamente; ma se gl'interviene, come del ponte alla Carraja, che non vi sia niente, come io credo, voglio che s' intenda per noi guadagnato, e a te si rimanghino gli occhi, she son troppo cara merce, e da non arrischiargli così per poco. Subito, d'allegrezza pieno, rispose Guaspurri: Son comtento; e dettegli l'anello, il quale l'era capitato nelle mani per conto dell'eredita, che se ne sarebbono avuti dalla mattina alla sera venticinque o trenta ducati d'oro. E così restati d'accordo, il Pilucca, lo Scheggia, il Monaco e Zoroastro' si messero in via, e tanto camminarone, che in Borgo Stella giunsero, ed a prima giun-ta lo Scheggia vedendo l' uscio aperto, disse: Io ho paura che non ti sia stato vue-to la casa. Ohime, rispose Guasparri, non me n'avvidi, per la fretta e per la panra, di serrate. Così temendo d'andare in-

NOVELLA VI. manzi, disse al Pilucca: Va la tu; ma perchè v' era bujo, il Monaco, che aveva una lanterna accesa, fattosi innanzi, disse: Venite via. Guasparri tremando, e quasi sbigottito s'era messo dietro a tutti come cogianti furono all'uscio della camera, il' Monaco, per parere, stava su le continense; onde Zoroastro fattosi innanzi; girando la campanella, aperse in un tratto, e la camera trovò e vide starsi nel modo usato, sicchè di fatto ridendo disse: L'anello è guadagnato per noi. Guasparri, guarda qua; dove sono i lumicini, i morti, gli spiriti e i diavoli che tu dicevi? io credetti avere a vedere la bocca dell'inferno. Se mai nomo alcuno per alcuna nuova e maravigliosa cosa restò per tempo alcuno attonito e stupefatto, Guasparri fu desso. Egli non sapeva bene in qual mondo si fasse, e se quelle cose che egli aveva vedute, le aveva veramente vedute, o se gli era troppo paruto vedere, o se egli pure l'aveva sognate; e sbalordito, e quasi affatto fuori di se riguardò la camera, e vergendo ogni cosa al suo luogo, non aveva ardire di favellare e di rispondere a coloro, che tuttavia lo proverbiavano cou dire: Ben dicevamo noi, che tu ci burlavi, e che tu facevi per farcene qu'altra, e poi domani vantartene, e uccellarci per tutto Firenze; ma ia fede di Dio. che l'accellato rimarrai tu, se già non è

SECONDA CENA 320 falso questo anello; e con questi si fatti, e con altri rimbrotti, nou restavano riprenderlo e di garrirlo, tantochè egli umilmente pregandoli che fossero contenti di ta-cere, rimase di ricomprare il rubino venticinque ducati, affinche questo fatto pon si spargesse per la città; la qual cosa fuor di modo piacque ai compagni, e perchè egli aveva paura a dormir solo, lo Schen gia rimase a albergo seco, il Monaco sen'ando a casa sua, e Zoroastro col Piluc-ca. La notte il misero Guasparri non potette mai chiudere occhi, che sempre gli pareva di vedere le passate cose, e fra se ripensandovi, non se ne poteva dar pace, intauto che facendosi di chiaro, si levò senza aver mai dormito punto, e così lo Scheggia, il quale n'andò a casa il Pilucca, e Guasparri a procacciare i da-nari per riscuotere l'anello, acciocche la cosa andasse segreta. Il che fatto, e riscosso da Zoroastro il suo rubino, se n'andò in villa a stare con la moglie, per vedere se gli poteva uscire quella fantasia di testa, dove il terzo giorno ammalò di sorte, che egli se ne su per morire; pur poi guarito, tutto si scorticò, come se egli avesse bevuto veleno, tanto fu fiera possente la paura. Zoroastro, lo Scheggia e i compagni, avuti quei venticinque fiorini, attesero quanto durarono a sguazzare, e far la miglior vita del mondo, ridendosi e burlandosi di quel buon uomiciatto di Guasparri, il quale tornato l' Ognissanti in Firenze, per star con l'animo riposato e senza sospetto, vendè la casa di Borgo Stella, e compronne un'altra da S. Pier Maggiore, dove coloro in capo di pochi mesi gli fecero un'altra burla, della quale avvedutosi per opera di quel suo parente, e da lui ammaestrato, per li suoi consigli finalmente lasciò in tutto e per tutto la pratica loro.

Lasca.

\*

## NOVELLA VII.

Taddeo Pedagogo, innamorato d'una fanciulla nobile, le manda una lettere d'amore, la quale venuta in mano al fratello, lo fa, rispondendogli in nome della sirocchia, venire in casa di notte, dove con l'ajuto di certi suoi compagni gli fa una beffa di maniera, che il pedante, quasi morto e vituperato affatto, si fugge da Firenze.

la favola di Sileno, tutta giocosa e lieta, in buona parte aveva raddolcito l'amaritudine e l'asprezza della passata, p confortato il cuore e l'animo, e rasserenat gli occhi e il viso così delle donne come dei giovani. Per la qual cosa, Lidia, che Jopo Sileno sedeva, così, d'onesto rosson avendo alquanto tinto le guancie, con bela e leggiadra maniera a favellare incomiaciò: Dilettose donne, ed onoratissimi givani, la bessa, che su satta a Guasparri del Calandra, mi ha fatto tornare alla memoria una novella, anzi forse una stora, che io già sentìi raccontare al mio a/olo innanzi che di questa vita si partisse, che ben sapete quanto meglio che altro uomo egli la raccontasse, nella quale una beffa aimilmente fatta a un pedagogo sí contie-me, che, se io non m'inganno, credo che

324 SECONDA CENA.

v'abbia da dar materia di rallegrarvi e da
ridere quanto la passata e più, e seguitò
dicendo.

In casa Tommaso Alberighi, uome sra gli altri cittadini Fiorentini ne' tempi suoi d'ottima fama e valoroso, stette gi un pedagogo, che si menava dreto, ed insegnava a due sue figliuolette, il cui nome fu Taddeo, d'un castelluzzo del Valdarno nostro di sopra, il quale non ostante l'esser villano, dappoco, povero, senza virtù e brutto, s'innamorò d'una nobile e bellissima fanciulla vicina alla casa del suo padrone, per nome chiamata Fiammetta. È passando egli per questa cagione assai sovente dall'uscio di lei, cominciò a vatheggiarla fieramente, come se fosse stato qualche bel cero, o figliuolo d'alcun ricco e gran cittadino, di che la fanciulla oneitissima non s'accorgendo, non teneva cua. Onde il pedagogo si disperava, non gli parendo in questo suo amore avere altra nalagevolezza, che di farlo sapere alla sua imamorata, stimandosi tanto grazioso e legiadre, che tostochè la fauciulla sapesse essere amata da lui, fosse sforzata senza failo niuno a compiacergli. Onde deliber fare una lettera amatoria, e mandargiela; e così avendola scritta, appostò una domenica mattina per tempo, che la serva prinasse dalla Messa, e chiamatala da parte, con lusinghe e con promesse la prego, che per sua parte alla fanciulla pre-

sentasse la lettera. La fante, che si fusse la cagione, forse odiando il pedante, non alla Fiammetta, ma a un suo fratello la pose in mano. Il fratello, che era ardito e superbo, come colui che era giovane. nobile e ricco, poichè ebbe la lettera, ed ogni cosa ben compreso, cominciò a beatemmiare, che pareva arrabbiato, e voleva andare allora a romper le braccia al pedagogo; ma in quello giunse un suo amico carissimo, che Lamberto aveva nome, il quale veggendolo così in collera, Agolante, che così si chiamava il giovane, disse, che è questo? che vuol dire tanta ira? A cui Agolante rispose, non restando di maledire, e disse: Se tu sapessi quel che mi ha fatto un pedante poltrone. E che ti ha fatto, rispose Lamberto? È stato tanto ssacciato e presuntuoso, soggiunse Ago-lante, che gli è bastato l'animo di scrivere una lettera d'amore e mandarla alla mia sorella, e quivi, come se egli fusse signore, prima le comanda, indi la prega che abbia di lui pietà e compassione, trovando modo tosto di consolarlo. Ecco la lettera; leggi se tu udisti la più disonesta pedanteria. Io fo voto a Dio, che prima che vada sotto il sole, dargli vo' tante mazzate, che io me lo lasoi ai piedi. Deh no, disse Lamberto, se io fussi in te, me ne governerei per altra via; perciocchè cor-rendo tu a furis a dargli del bastone, i solpi non si danno a patti, sicchè agevol**326**. SECONDA GENA. mente potresti rompergli la testa camme. zarlo, e che avresti tu fatto poi? perdute. la roba, la patria, e per chi? per un a-glioffo, uno sciaurato pedante fracido, che non val la vita sua due mani di noccio. Agolante, ancorche egli fusse pien di stiz, za e superbissimo di natura, conoscende, le di lui parole verissime, rispose: Io sea contento di fare a tuo modo; ma dimui che modo tu terresti, che senza alcun per ricolo questo asino indiscreto si castigue, se? Allora disse Lamberto: La prima cosa, senza che la fanciulla ne intendesse al. tro, ma bene in nome di lei, darei risposta a questa lettera, e per la fante medesima la manderei al pedagogo, dandogli qualche poco di speranza; che io son certo risponderà. Così di lettera in lettera opererei, facendo tu le viste d'essere andato di fueri, che la Fiammelta gli darebbe la posta, e lo farebbe venire qui in casa, dove in suo scambio troverebbe cosa, di che tutto il tempo della vita sua se ne starebbe dolente, e questa sarebbe una bessa, che se ne direbbe per tutta l'Italia. Piacque tanto il parlar di Lamberto ad Agolante, che di fatto rimesse in lui ogni cosa, e lo pregò caldamente che pensasse di fargli qualche giarda rilevata, di che se n'avesse a dir mill'anni; e chiamata la serva, le disse che sacesse tutte quelle cose, che da Lamberto imposte le sussero, senza mancar di nulle. Lamberto, letto e riletto la

NOVELLA VITA lettera, e molto consideratola, Paltra mate tina le fece la risposta, e datala alla famte; le commesse che per parte della Fiammetta al pedegogo la portasse, il quale ne fece grandissima festa, ma molta maggiore assai poiche l'ebbe letta, udendo le dolci parole della sua innamorata, e non' areno essere da lei amato, che egli amasse lei, e che quando ella potesse, gliene mostrerebbe tal segno, che egli ne resterebbe certissimo; ma lo pregava bene, che per l'onor di lei fusse contento di non passarie troppo da casa, ne anco fermarsi troppo a mirarla, e se ella non gli facesse buo-na cera, e qualche volta sembiante di non lo vedere, non si maravigliasse, percioc-che tutto faceva a buon fine. Le quali cose Lamberto tutte artatamente scrisse, acui ciocchè il pedante non sospettasse, se ella nel passare non lo guardasse, come in-tervenir gli solea. Taddeo non stette molto, che un'altra lettera le riscrisse, alla quale in nome della fanciulta gli fu risposto, sempre dandogli speranza grandissi. ma; e così tanto scrivendo e rispondendo ando la bisogua, che Taddeo uon poten-do più stare alle mosse, quasi in modo di comandarle, la richiese che trovar dovesse modo oggimai di farlo listo. Laonde a Lamberto parendo d'ultimar la cosa, gli rispose, e disse che prima non poteva, che dell' altra settimana, dovendo Agolante sub fratello cavalour foor di Firenze per

328 SECONDA CENA. dimorar par ecchi giorni e ectimane, e che allora gliene farà intendere; sioche più lettere non accaderanno. Quanta allegrezza il pedagogo avesse, non è da domandare li non credeva mai tanto vivere , chè tener potesse stretta nelle braccia la sua bellissima Fiammetta e non potendosi tenere, passava spesso dall'uscio suo, et alcuna volta veggendola alla finestra, e col siderando che ella non lo guardava, come colei, che non lo conosceva, diceva fra esso: Oh come è saggia e astuta costui! come sa ella fingere! per Dio, che ella è una femmina, che ne vanno poche per dozzina! oh che aria angelica! oh che viso di Cherubino! che carni d'alabastro! le La-mie, le Driadi e le Napee non hauno a far niente seco! e tanta fu la smania. che egli ne menava, che compose in sua lode ballate e sonetti, la più ribalda co-sa non si vide giammai, ed un capito-lo, che non averebbero mangiato i cani, e ogni cosa mandato aveva alla Fiammetta, di che i giovaui facevano le maggiori risa del mondo. Ma Lamberto per finire la trama, e per dare frutte di frate Alberico, ragionato ogni cosa, che di fare intendeva, con Agolante, una mattina per tempo gli fece fer veduta d'andarsene in villa, dove egli avea le sue possessioni a Santa Croce, e fu veduto da tutto il vicinato cavalcare, e per buona sorte le vide anche Taddeo. Pensate adun-

NOTELLA VIL. que quanta letizia egli avesse; e così, poco appresso venne la serva, e per ordina Lamberto, in nome della Fiammetta gli presentò una letterina. Il pedagogo tutto ridente e allegro la prese, a ghignan-do si parti da lei, e inteso ch'egli ebba il tutto, fu il più contento uomo che fusse giammai. Il tenor della lettera era questo; che la sera in su le quattro ore, es-sendo là vicino al carnevale, egli venisse intorno all'uscio, e guardato che persona non lo vedesse, facesse cenno con batter tre volte le mani insieme, ed ella stando alla posta gli aprirebbe, dove infino quasi al giorno si trastullerebbero, e poscia andar se ne potrebbe. Venne intanto la sera, e Taddeo fece intendere a casa come cenare e dormire gli conveniva la notte con un suo zio, che era prete in San Pier Gattolini, ed il gagliosso se n'andò a spasso infino a tre ore, e dipoi solo alla taverna, e cenato ch'egli ebbe, a gran-d'agio s'avviò verso la casa della Fiammetta, e come egli sentì le quattro, accostatosi all'uscio pian piano, fece il cenno, che niuno passava per la strada. La fante che stava in orecchi, come aveva ordinato Lamberto, gli aperse di fatto, e lo messe dentro pianamente, e gli disse: Maestro, la Fiammetta è ancora con la madre al fuoco, e mentre però che ella hada a irsene a letto, che può stare oggimai poce, voi entrerete que in questa ca-

CHONDA CENTA mera terrens, e aspetterete, deve tost che ella possa, verrà a comolarvi; e a starete poi parecchie ore a scherzare Piarsele dietro. La serva arrivata alla camerasperse, sicchè subito entrati dentre della gli disse: Taddee, voi vedete, questa 🖫 una bella e ben fornita camera, e pur cas mettemmo in su questo letto un paju i lenzuela bianche, voi potete spogliation aspettare là dentro Accetto sommane Taddio il consiglio della fante, france die cendo: Per Santa Maria, che costei è una pratica femmina! dove posso io meglio a-spettarla, che qui entro? e dette della mano in sul letto, ed a colei voltosi disser Lo avviso tuo mi piace, e fattosi tirare lo calze, e lasciarsi la lucerna, le dette licenza, la quale gli disse nell'ultimo: Vedete, maestro, di questa camera non ha la chiave se non la fanciulla, e perciò niuno, come io avrò serrato, ci potrà più entrare; sicobè il primo che aprira sara la vostra Fiamimetta; in buon' ora io ve la raccomando. guardate a non la disertare, ella è pur Riovanina e tenerina; e in questo dire serre l'uscio, e tire via, tra se dicendo; al cul l'averai. Il pedagogo ridendo aveva già pensato alla risposta, quando si vide serrato solo, e fornitosi di spogliare, più allegro, che mai fosse alla sua vita, se ne ricoverò nel letto, aspettando con gracidissimo desiderio la sua Fiammetta, stis-

33 E

mandosi d'aver la migliore e la più gioconda notte, che avesse giammai, ed egli, avrà la più trista e la più delorosa. La: fante, tostochè l'uscio della camera annessa a mezza scala ebbe serrato, e dentrovi, il pedagogo, che non se n'era accorto, se n'era andata in un'altra camera, dove era Agolante, che la sera al tardi, lasciato il cavallo poco lontano dalla città in casa un suo amico, se n'era per un'altra perta ternato nascusamente in Firenze. Lamberto, e quattro altri loro compagni, che qui cenato avevano per far la besse al pedagogo, d'ogni cosa ben provveduti. che suceva lor di mestieri, poichè dalla, fante intesero il pedante essere entrato nel , letto, fecero maravigliosa festa, ed alla serva dissero che se n'andasse a dormire, non vi essendo più di lei bisogno. I giovani postisi a novellare e a ridere, bada-, rono tanto, che sonarono le sette ore, la cquali udite, Lamberto cominciò a mettersi in assetto con i compagni. Il pedante veggendo penar tanto a venir la sua Fiame. metta, cominciò anzi che no a dubitare, non già di bessa niuna, ma che alla sanciulla non fosse intervenuto qualche strano accidente; poi fra se diceva: Ella è . tanto saggia ed accurata, che prima che a me ne venga, vorrà sentire addormentata la madre; questo certo la fa soprastare; acoio con più agio e con l'animo scarico elle si possa poi un buon pezzo dimegrar

. 332 SECONDA CENA. meco; e stava in orecchio di tal manieras che ogni cossilina, che egli sentiva, pareva che la Fiammetta fusse, che le venisse a consolare. Lamberto, che già s' era messo in ordine, avendo la chiave, con i compagni alla camera, dove aspettava il pedante, se ne venne, ed erano travestiti tutti con vesti bianche da battuti. e quattro di loro avevano una scorcegia di sovatto in mano per uno, e gli altri due torce accese. Come Taddeo senti toocare l'uscio, e conobbe il volgere della chiave, tutto si rallegrò, e rizzossi in sul letto a sedere con le braccia aperte, pensando che come ella fusse dentro, che ella se gli gittasse al collo, ed aveva fatto disegno di darle a un tratto la stretta, prima che ella si fusse spogliata, tanto si sentiva tirare dalla volontà e dal desiderio. Ma come coloro vide travestiti, fu da tanto dolore e da così fatto spavento sopraggiunto, che egli non seppe in su quel subito pigliare schermo niuno, e quasi stupido ed immobile era venuto. Colore entrati dentro, e riserrato l'uscio, presero in un tratto la sargia ed il coltrone, e scagliaronlo a mezza la camera, e tutti e quattro quei delle scoreggie cominciarono, tacendo sempre, a battere e frustare il misero pedagogo con tenta forza, quanta uscir poreva loro dalle braccia. Taddeo, ciò veggendo, e molto più sentendo, gridava piangendo, e chiedendo perdono e misericor

## NOVELLA VII.

dia si raccomandava a più potere, e coloro attendevano a chioccarlo chi di qua, chi di Li, chi di sopra e chi di sotto in modo. che il meschinello già tutto livido, veggendo che il pregare e il raccomandarsi non giovava, si scagliò dal letto, ed eglino sempre dietro battendolo, tantochè gli diedero forse quattromila scoreggiate; di sor-te che egli era tutto rotto e tutto sangue, e per l'affanno del gridare e per il duolo delle battiture era per modo fiacco e macero, che egli stava in terra come morto, talche io non credo che altro uomo fusse giammai sì malconcio. Unde coloro non già sazj, ma stanchi in parte, restarono di flagellarlo; e senza aver giammai fatto parola, legatogli le mani e i piedi con due scoreggie, a fine che da se stesso non s'ammazzasse, o si facesse qualche brutto scherzo, lo lasciarono legato in mezzo la camera, e tolti tutti i panni suoi per infino la camicia e le pianelle, se ne tornarono nella prima camera, dove gongolando facevano le maggiori e le più grosse risa, che fussero giammai state sentite, dicendo ognuno: Io so che gli dovrà uscire il ruzko e l'amor della testa. V'erano tra costoro il Piloto e il Tribolo, i più faceti, i maggior maestri di far burle e natte, che si trovassero allora in Firenze, i quali di stucco, di stoppa, di cenci avevan composto un uomo, che alla statura e al viso massimamente somigliava tutto il pe-

SECONDA CERA. dante: avendo di huovo latto tina manchi ra apposta, il quale vestito poi minut mente di tutti i panni suoi, tutto minist pareva lui. I giovani, mentre che aspettati vano il tempo per dar finimento alla les-fa, si messero a bere ed a ciandiara. Il pedagogo, poiche solo fu restato cuil lei cero e percosso, maiediva divotamente suo amore, la Fiammetta ed il gleras che nacque, sonza speranza d'aver mai e uscire dalle mani a coloro, se non morte che ben per fermo teneva che il fratelle di lei, saputo avendolo, ordinato avesse ogni cosa; e doloroso non potendo quindi moversi, faceva il più dirotto cordeglio, che s'udisse giammai, aspettando d'ora in ora la morte. Ma poiché le dodici ore sonate furono, e che un servitore di Lamberto portò loro le novelle, come la guardia s'era riposta, così come essi erame vestiti da battuti, con quel pedante contraffatto, se n'anderono in camera, dove avevano lasciato Taddeo, il quale fatte rizzare, scioltogli prima avendo le mani e i piedi, così concio e sanguinoso, legatogli una benda agli occhi, menaronlo fuori di casa. Il poverello per la paura non ardivi di favellare, avendo veduto loro accanto i pugnali, temendo nondimeno, che colo-ro lo guidassero ad Arno. I quali giunti che furo lo in mercato vecchio, quel pei dagogo contraffatto messero in gogna alla

33K

eologna, ed acconciaronlo in guisa, che di lentano un pochetto sembrava proprio vivo, ed una scritta gli attaccarono al col-Io, che diceva a lettere d'appigionasi: Per aver falsato la sodomia; e difatto sciolsero gli ecchi a Taddeo, accennandolo che guardasse se si riconoscesse; il che rimirando il pedagogo, ebbe tanto dispiacere e delore, che egli fu per gridare; pur si ritenne, temendo di peggio, e gli parve maravigliosa cosa di vedere uno in viso. che tanto somigliasse il suo, ma il cappel-lo, il sajone, il gabbano, le calze e la pianelle conobbe egli essere le sue proprie, Pensate dunque voi, che cuore fusse il suo, stimando, tosto che si faceva giorno, d'esser riconosciuto dalla gente, e che lo abbia a intendere e vedere il padrone. Ma coloro tosto rilegatogli la benda al viso a perciocchè l'alba cominciava a biancheg: giare, lo menarono via, e lo condussero mel chiasso di messer Bivigliano, in casa, ma di loro, e legatogli di nuovo le mani e i piedi, lo messero in una stalla, ed essi se n'andarono a riposare. Venne intanto il giorno chiaro, onde dalle persone, che prima andavano alle botteghe, fu veduto pedagogo, sicchè si faceva ognuno ridendo maraviglia grande; ma non sapendo come, nè perchè, nè da chi, quivi fusse stato messo, non s'ardiva persona a toccarlo, restando molti d'appresso ingannati, che di discosto l'avevano stimato

336 SECONDA CENA. vivo. Ma non vi stette guari, che vi capitarono alcuni, che lo raffigurarono, e riconobbero i panni, onde si sparse la voce per Firenze, tanto che in meno di due ore si ragunarono più di due mila persone, e non rimase ne scolare, ne maestro, nè studente, nè dottore, che veder non lo volesse, parendo a ciascuno il più nuo-vo e il più strano caso, che mai stato sentito si fusse, e tutti coloro che avevano la sua conoscenza, vedute le spoglie di Tad-deo addosso a quel contraffatto, facevano del pedante cattiva giustificanza. Vennevi tra gli altri Tommaso suo padrone, e gnene increbbe faor di modo, ne per tanto egli, o altri suoi amici, o parenti ardirono farlo levare, non si potendo immagi-nare da chi quivi, ne a che fine fusse stato posto, ma d'intorno gli diceva ognuno la sua, e tra gli altri il Piloto e il Tribolo, Lamberto ed Agolante, che rivestiti s' erano, e la venuti dicevano, mescolati tra la gente, le più belle cose, e le più nuove favole del mondo; talche loro appresso facevano ridere ognano, burlando, e motteggiando sopra gli altri pedagoghi. Ma così stando, fu la cosa rapportata agli Otto; unde tosto ragunato il magistrato, fecero andare un bando severissimo contro a chi avesse posto il pedagogo in go-gua, e subito dai famigli loro lo fecero levare e portarlo via; il che Lamberto ed i compagni udito e veduto, se ne torna.

nella stalla trovarono il pedante, che voltandosi intorno, s'era tutto quanto per lo freddo ricoperto nel letame, ed essendosi rimesse le vesti da battuti, lo fecera quindi uscire, avendogli prima tutti di concordia pisciato in sul viso, e per tutto il dosso, ed il Piloto avendo una torcia accesa in mano gli ficcò fuoco nella barba e nei capelli, che quasi tutto gli arse il mostaccio e il capo di maniera, che le vesciche gli alzarono nelle gote, per la testa e nel collo sì fattamente, che lo tra-sfigurarono in guisa, che non lo averebbe conosciuto sua madre, che lo fece, e pareva la più strana bestia, che fusse mai stata veduta; e buon per lui, che ebbe gli occhi fasciati, ch'egli acciecava senza dubbio alcuno. Ultimamente all'uscio condottolo, e dal viso levatogli la benda, gli diede il Tasso una spinta, e mandollo fueri a mezza la strada tutto livido, sanguinoso e arsiccio, e in un tempo serro la porta. Che direste voi, che allora era appunto cominciato a piovere sì rovinosamente, che pareva che nel cielo fosse il mare. Per la qual cosa trovandosi Taddeo, e veggendosi fuori, non conobbe in quello stante in quale via si fusse; pure de-liberò di non fermarsi, avvegnachè l'a-cqua ne venisse giuso a barili, e fu intan-to la fortuna si piacevole sila bessa, che rispetto al mal tempo, niuno lo vide useire Lasca.

338 GOONDA, COM. di cami, onde egli per buona sorthina so la piasse prese la strada, ed essendo ig lo pome Dio lo fece, pareva per si hattiture dipinto e vergato a rosso a p gonazzo, e come egli giunee in . a)- cott ziconobbe tosto dove egli era e dispersato, non sependo in quel parte rifuggira, de enrande ne acqua ne altro, a diede a correre per lo mezzo della piazza: Le ge ti, che nella loggia e satto il tetto, dei Pisani erano fuggiti dalla pioggia, vegica-do costui, lo stimarono pazzo pubblica, e maggiormente che volendo con prestent fuggire, prima che la piazza attraversato avesse, cascò in terra sdrucciolando per la fretta più di dieci volte, e passando dal canto all'Antellesi fu veduto e considerato da presso, ma non fu già conosciuto da nessuno, e così correndo tuttavia arrivo in San Martino, dove i fattori se gli avviarono dietro gridando al pazzo, para, para, piglia, piglia, e gittando fuori delle botteghe camati e cofani, tentavano d'arrestargli il corso e di ritenerlo, e vi so dire che gli giovò il piovere, perchè i fattori ed i fanciulli l'averebbero morto. Ma poichè egli fu giunto alla strada maestra si mise a correre verso S. Pier Maggiore, sempre dall' acqua e dalle grida accompagrato, che egli uscì fuora della porta alla Croco, ed innanzi che egli si restasse o si fermasse giammai, fu veduto passare il ponte a Sieve, lasciando di risa e di ma-

NOVELLY VIL zaviglia pieno ovunque egli passava, ma di indi in la non si seppe giammai quello che se n'avvenisse. Agolante e Lamberto, poscia che fu spiovuto, se n'audarone in Palagio, e a un zio dell'uno, ed a un parente dell'altro, che per buona ventura particolarmente del pedagogo raccontarono e per fede della verità mostrarono loro quattro lettere di sua mano; onde coloro, parlatone con i compagni dentro l'uffizio, dopo avergli sgridati e ripresi, gli licenziarono dal Magistrato, ed essi lietissimi, per Firenze la beffa raccontando intiera-mente, facevano ridere ognuno che gli · `ascoltava.

2 100

## NOVELLA VIII.

Un Prete di Contado s' innamora d' una fanciulla nobile sua popolana, la quale da lui sollecitata, non volendo far la voglia sua, lo dice ai fratelli, i quali gli fanno una beffa, nella quale fra gli ultri danni gli rubano i danari e altro, di poi lo lasciano legato per gli granelli a un cipresso. Egli astutamente d'ogni cosa si libera, e dalla gente è tenuto migliore che prima.

Silvano, che attentamente la novella di Lidia ascoltato aveva, della quale sommo piacere e diletto avea preso la brigata, e risone molte volte e molte, senterdola esser fornita, cominciò quasi riderdo, e disse: Che direte voi, delicate done, e voi altri, che la favola che io io pensato di raccontarvi, somiglia tanto alla passata, che io sono stato per lasciarla indietro, e narrarvene un'altra? e le farei certamente, se non che il fine è differentissimo, e perciò di raccontarla intendo a ogni modo, e udirete, come an buon prete seppe con astuzia e sagaciti una manifesta vergogna e gravoso danno non pure schifare, ma rivolgerlosi in onore e attilità; e seguitò.

SECONDA CENAL

Dovete adunque sapere, che in Firence furono due fratelli di casa nobile ed an-tica, il nome dei quali, e così il casato anoura per lo migliore si tace. Costoro sendo, per colpu della malvagia fortuna, po-veri diventati, con una sorella, che sola avevano, si ridusseno a stare in con a un loro piccolo poderetto, ma si violet alla città; che senza troppa fatica ogni sera v andavano, ed ogni mattina ne vegivano a lavorare, stando amendue all'arte della lana a uno esercizio che si chiamava rivedere, e quindi traendo molto baon: guadagno, reggevano la casa e la vita loro assai comodamente. Era la casa loro in villa presso a una chiesa, nella quale ufisiava allora un certo prete che era stato prima pedagogo, poi birro, e dopo frate, il più tristo e maggiore ipocrito, che fus-se giammai, il quale veggendo spesso quele la fanciulla, che era bella e fresca, s'innamorò di lei, e come dell'altre aveva fatto sempre, si pensò godere fermamen. te li questo suo amore. E così sapendo lo state suo e dei fratelli, con dare non se che lanari, corruppe una fante vecchia; che avevano in casa, la quale per sna parte aveva fatte di molte imbasciate alla fanciulla, la quale benchè susse bisognose. non volle però mai por cura a sue novelle, ed alla serva rispondeva che gli faceste intendere, che badasse ad altro, perciocchè mai da lei non era per aver

NOVELLA VIII. cosa che egli desiderasse. Messer lo prete che sapeva, che per lo primo colpo non cade l'albero, e che bisogna perseverare a chi vuole aver vittoria, non restava di sollecitarla e molestarla, profferendo Ro-, ma e Toma, come se egli fusse stato il primo prelato di Cristianità. Per la qual cosa la giovane deliberò di dirlo ai fratelli, i quali inteso avendolo, detto una grandissima villavia alla serva, la commendarono assai, e si disposero fra loro di darne al prete si fatta castigatoria, che gli dovesse uscire per sempre l'amore e il ruzzo della testa. Fecero alla fante intendere, che dicesse al prete per parte della fanciulla, come ella era disposta a fare ogni suo piacere, ma che non poteva pri-ma che i fratelli andassero alla fiera a Prato la sera della vigilia della Madonna, che. veniva a essere circa quattro giorni, e allora l'attenderebbe dalle due ore di notte in là. Quanto il prete avesse caro l'imbasciata, non si potrebbe raccontar giammai. Intanto i due fratelli andavano ordimando tutto quello, che di fare intendevano per fare al prete l'offerta, e come su venuto il giorno della vigilia della Madonna, fecero reduta la mattina per tempo alla vicinanza d'andare alla fiera, e poi la sera al tardi mandatane la sorella a caen una vedova loro parente, che era venuta per starsi tutto il settembre in villa,

eglino segretamente, come l'aria fu fatta

SECONDA CENA. buja, se n'entrarono in casa, menato con esso loro un compagno e grandissimo amico. Il prete aveva atteso il giorno a spazzare, a parare un pochetto la Chiesa, dipoi mandato il chierico a Firenze a casa un prete suo famigliare, acciocche la mattina poi all'aprire della porta ne venisse seco per avere in cotal di, e per cotal festività una Messa più, e in parte per ri-manere la notte solo, e con maggior consolazione e agio seguire il suo piacere, sicuro che il cherico non potesse sturbarlo o avvedersene di niente. Ora quando tempo gli parve, avendo prima molto bem cenato, travestitosi, parti di casa per l'usci dell'orto, e per una vigna calatosi, perq ne n'un fossarello, e per quindi se n do alla casa della fanciulla, dove, do l'ordine, picchiato pianamente Rus vide così al barlume farse I miner tello alla finestra, il quale non avendo cor barba, s'era messo un fassolett collo con una roba in capo di quello la sirocchia, cotalche proprio pareva la e ghignando un pochetto, si levo tosto me se egli andasse per aprirgli, e venute ne all'uscio così al bujo n'aperse la medi tà. Il sere non temendo cosa del mondo 🙀 pensandosi i fratelli essere a Prato, sulis to entrò dentro, e colui prestamente serrò l'uscio; e perchè in terreno non em lame, credendolo il prete veramente la fanciulle, di fatto gli volse gittare le bracMOVELLA VIII.

cia al collo per abbracciarla e baciarla, ma il giovane gli dette una spinta si pia-cevole, che il domine se n'andò per terra disteso quanto gli era lungo. Per la: qual cosa gridaudo, chime! vita mia, che fai tu? che vuol dir questo? senti aprir l'uscio della camera terrena, e videne uscire l'altro fratello e il compagno con un candelliere in mano per uno, all'arrivo dei quali, se egli fu dolente e maraviglioso; non è da dimandare, e maggiormente veg: gendo che la fanciulla era diventato mastio, e conobbe subitamente quegli essere i fratelli, onde si tenne morto; al quale il maggiore alla prima giunta disse la più grande e la più rilevata villania, che si di-cesse mai a niuno reo uomo, svergognandolo e vituperandolo a più potere. Il misero prete non faceva altro, che domandare perdono e merecde, raccomandando si a fare tutta quella penitenza, che piaceva loro; ma il fratello minore levatosi in collera, avendo una spada ignuda io mano, così altamente e con viso turbatissimo gli disse: Io non so chi mi tiene, che io non vi passi fuor fuori. Ecco bella costumau-🗪 d'ottimo religioso! Questi sono gli ammaestramenti ed i ricordi buoni, che date all'anime, che sono alla vostra custo: dia? A questo modo, in questa foggia si vengono a visitare le sue popolane? Non vi vergognate, pretaccio vituperoso, venire in casa gli uomini da bene a svergogna-

RECONDA CENA. re le lovo femiglie, e ingannare le sempli, ci fanciulle? Ben vi credeste aver quen notte favorevole e propizia alle vostre disomeste voglie e libidinosi pensieri, ma in cambio di fare nozze, vi troverète a un mortorio; e detto questo gl'impose, se non voleva che gli cacciasse quella spada nei fianchi, che si spogliasse. Laonde il prese tristo e doloroso tiemando, cominció a cavarsi la gabbanella, e dipoi le cale, e di mano in mano fino la camicia; allora il maggior fratello presolo di peso le rovesciò sopra una tavola, e a guisa di quelli che s'hanno a castrare o a cavarsi la pietra lo legarono con funi strettisimamente, e preso la sua scarsella e una lanterna, quivi lo lasciarono solo, e andaronsene verso la Chiesa, alla quale giunti. tolto la chiave, apersero prestamente la parte del chiostro, e indi se n'andarono in casa il prete, e con la lantera facendo lume, tutti gli usci e tutte le as ' se e i cassoni gli apersero, e tra l'altre cose più care in una cassettina trovarono una sacchettina dov'erano dugento fiorini d'oro, che ardevano, e in un altro sacchettino forse da otto o dieci di moneta, i quali tutti tolsero, e certi panni lini e lani, e altre cose di più valuta; il resto delle masserizie avvilupparono e gittarono sottosopra, aprendo le coltrice ed i piumacci, e tutte le stoviglie ruppero, e cosi i bicchieri, versando aceto, olio, sale

e farina, fecero il maggior guazzahuglio del mondo, tutte le stanze di mano in mano mettendo a saccomanno, e dipoi tutti. tre carichi dei denari e dei panni più fini, e delle masserizie più care, riserrato ogni cosa, se ne tornarono a casa, dove. trovarono il sere pieno di dolore e di paus re, pensandosi di non avere a uscire delle mani con la vita. Ma veggendoli tornare carichi di danari e della roba sua,, fu da tanta e da così fatta deglia sopraggiunto, che egli fu per morire, e poi pen gridare, e poi si ritenne temendo di peggio. I tre compagni, poichè carichi furono, ed i danari riposti in sicuro luogo, e cod tutte l'altre bazziche adattate, dislegarono il prete, e così nudo lo levarona di casa, il quale mal volentieri si moveva, dubitando di qualche cattivo scherzo; ma coloro con le spade in mano, e con i pumali minacciando d'ucciderlo, lo fecero bentosto camminare, e condussento alla sua Chiesa, e per l'uscio del chiestro entrati dentro, sul prato n'andarono, e a uno arcipresso, che nel mezzo appunto risede-va, legarono il prete con la schiena voltaal pedale, e con le braccia ritte all'insù. dimanierache con gran fatica, non che da ae, ma da altrui non sarebbe stato potuto sciorre, e dal bellico in giuso libero; delle gambe e dei piedi poteva fare a suo modo, i quali a due dita toccavano terra; indi il fratel minore, che era lesto come

348 SECONDA CENA. un gatto, con un gran pezzo di corda risforzata, portata a quello effetto, gli la i granelli, e sopra quello arcipresso sale. do alla fine del pedale, arrivo ai rami, a un de'quali accomodò e legò detta corda, tenendola di sorte tirata, che colui veniva a stare rappreso e raggricchiato stranamente, se egli non voleva sentirdolore e pena incomparabile, e così avende lo lasciato in una attitudine pazza e strvagante, se ne scese a terra, e col fratelo e col compagno, riserrato l'uscio, me ne tornò a casa a dormire. Il sere troundosi ignudo, come Domeneddio lo fece, e legato in quella guisa, quanto avesse non, dispiacere e delure non si potrebbe mi immaginare, non che ridire, pensandoche come giorno si facesse d'esser trovato eve duto da tutti i suoi popolani; pure come tristo e scaltro pensò una nuova malizia, e racconfortossi alquanto: nondimeno solfriva doglia immensa, essendo quasi sa-to legato con pena e con dis gio inestimabile, non potendo più tenerse in suls ginocchia, e rannicchiato gli fu forza lasciarse andare giuso, e posare affatto i piedi in terra, per la qual cosa la borsa se gli svelse, ed allungolli un buon sommes. so; onde si fatta stretta ebbero i granelli, che per la doglia grandissima si venne me-

no, e stette quasi un' ora tramortito; pur poi senza acqua fresca, aceto o malvagia, o essere stroppicciato, rinvenne e rinvenu-

MOVELLA VIII. to seco, stesso fece un grandissimo cordo-glio, e già venendone il giorno, sì gran freddo gli sopraggiuuse, che egli batteva i denti di tal sorte, che lungo tempo dipoi se ne duoise. I popoleni, non avendo sentito l'Avemaria, e non udendo sonare a Messa, si maravigliarono fortemen-te, e di già s'era levato il sole, e molta gente, uomini e donne s'erano ragunati in sul cimitero, e sotto l'olmo, facendosi maraviglia che la Chiesa non s'apriva, e non si trovava il prete; e già alcuni suoi amici erano andati dietro la Chiesa a picchiare l'uscio e chiamarlo, quando giunse il chierico in compagnia del cappellano, ed avendo inteso il tutto, maravigliosi e dolorosi, veduto serrato l'uscio e le finestre. dubitarono che il prete non fosse da se morto, o da altri fusse stato ammazzato in casa, e accordatisi con alquanti popolani dei primi cittadini e contadini, che già era-no compariti molti per udir Messa, messero la porta del chiostro a leva, e cavatala dei gangheri, entrarono deutro a furia maschi e femmine, e videro incontinente il povero sere nella guisa che voi sapete, che si doleva e si rammaricava fuor di modo. Quanta maraviglia avessero quivi i popoli à prima giunta, veggendo uno spettacolo così fatto, si può meglio immaginare con il pensiero, che esprimerlo con Le parole. E già fu conosciuto subitamente, perciocche come et vide il popolo,

mgrastin, o paratosi il meglio ch' ei po-Dya, venne in Chiesa a dire l'altra Mesm. la quale poiche fu fornita, voltatosi ia verso il populo, che con silenzio ed attenzione grandissima l'ascoltava, così piebeamente, e con voce sommessa comincio audise: Tutte quante quelle cose, popolo mio diletto, che quaggiù a noi mortali avvengono, o buone o ree che elle si sieno, con consentimento si dee pensare che avvanire debbano, e con volontà dell' Altisimo Dio, e però noi sempre ringraziare le dovemo: e sebbene alcuna volta ci pajoun tristissime, e che ci arrechino perdi-🏎 e disonore, nondimeno dovemo giudicare e credere, che avvenute ci siano per so nostro migliore, da Lui venendaci, che d solo sapiente, solo potente e solo giucorso questa notte, ancora che con mio gravissimo danno sia, ne lo ringrazio e accetmio per lo meglio, conciossiacosachè pege assai occorrer mi fosse potuto; e così, popolo mio amatissimo, sappi, come tutte le vigilie della Madonna io sono usato, fatto il primo sonno, levarmi, e per due sore far certe orazioni, e questa notte menitre io orava, vennero per disgrazia, nè so donde nè come, tre nemici di Dio, ciob Are diavoli bruttissimi e spaventosi con un mazeo di serpi per uno in mano, ed a prima giunta, fattomi una paura grundissima, discontrate de la contrate de la con

352 SECONDA CHILA te mi fiacearono l'ossa di sorte, che io non credo mai, nè che Santo Antonio, nè San Niccolao da Tolentino, o altri Santi fusiero mai da quelli tanto malconci, quanto sono stato io; e dipoi spogliatomi ignudo, mi condussero nel chiostro, e mi feoero quello scherzo, legandomi come voi vedeste, e ritornati in casa a ogni cosa mi dettero la volta, aprironmi le coltrice, e versandomi la farina, e l'olio, rupponmi le stoviglie; ma quello che è peggio, apertomi e rottomi tutte le casse, e cassoni mi hanno rubato un sacchetto, dove crano dentro ben dugento ducati, che dopo tanti anni steutando aveva di limosine, di Messe, di Confessioni e dell'entrate della Chiesa avanzate; cosa non intervenuta mai, che io abbia inteso, e me ne maraviglio fortemente, che io non avrei pensato giammai, che i diavoli fussero ladri, dei quali danari avevo disegnato appunto di fare una tavola all'Altar maggiore, dove fusse dipinto quando la Madonna va in cielo, ed un bel pergamo di pietra. Ora essendo rimasto povero, come voi potete vedere, e stroppiato si può dire, perchè io non sarò mai più buono, mi vi raccomando in carità, e per la passione del Signore, e vi ricordo che i diavoli non fanno mai male se non alle buone persone e da bene, come nel divinissimo libro de santi Padri si può leggere di mil-

le uomini giusti e santi: e così tanto dis-

35**3** 

se e si raccomando, che gli nomini e le donne correvano a gara a fargli la limosina, e ne increbbe a tutti, pensando verissima le sue parole, e massimamente veggeàdogli la casa così rabbuffata, e lai sì mal concio; di maniera che in meno di quattro giorni il popolo, di farina, di vino e di tutte l'altre grascie gli empiè in poco tempo la casa, e così le donne di dizieletti, camicie e lenzuola, e ogni domenica per usanza la brigata gli faceva dopo Messa una buonissima limosina, tal che zon pasarono due anni intieri, che egli riforno in su sua danari, perciocchè egli si aveva acquistato per tutto nome di mezzo anto, ed aveva dato ad intendere alla gente, che con certa sua orazione cavava l'anime dal purgatorio; e così proonociatosi oredito grandissimo, si viveva grassamente, salvo che la horsa gli allungò quan fino alle ginocchia, e gli convenne poi sempre portare il brachiere. I dui fratelli, ed il compagno la mattina medesima se ne andarono a Prato alla fiera, dove tutto il giorno furono veduti; ma poichè tornati a casa furono insieme con la fanciulla, inteso come il prete s'era governato della beffa, si maravigliarono fuor di modo e dell'astuzia sua, e della semplicità delle persone; pure allegri se ne tacquero, e la sorella con quei dugento fiorini d'oro, e con una mezza casetta, che Lasca.

SECONDA CENA! eglino avevano in Firenze, meritarono ad un buono e ricco mercante, che sempre. stette poi bene, ed eglino con quel loss compagno alle spese del sera fecero parcechie e parecchie volte buona cera, ritlenchie e parecchie volte buona cera, reilenno in mano, veggendo il prete andar di bene in meglio, il quale non fu mei tanto ardito, che ne dicesse o faccise dir loro parola; anzi veggendogli, gli militata e gli accarezzava più che prima; par, poi in ispasio di molti anni, morte il mailior fratello, la fante veochia e il minere lo ridisse, ma non gli fu creduto, benchè giurando l'affermasse ed allegasse il compagno per testimonio, raccontando il fatte come gli era andato per isgamara quei popoli; ma senza essergli prestata fede, fu tenuto invidioso e mala lingua. Com con la sagacità e con il suo ingegno il buon prete seppe fuggire danno e vergogua nou piccola; ma per sempre si ricerdò ed uscigli del capo l'amore delle femmiae.

## NOVELLA IX.

Meri Filipetri amico e compagno di Giorgio di Messer Giorgio, gli contamina
una sua innamorata lasciatagli in custodia, onde da lei è ributtato e riproso; perlochè Giorgio di poi tornato,
per vendicarsene, gli fa una beffa,
della quale esce a bene, salvo che per
sempre ne perde la donna da lui amata.

Crandemente a tutti aveva dato piacere e diletto la favola detta, mentre che
da loro era sommamente lodata la sagacità e l'astuzia del prete, che nel mezzo a
tante avversità seppe risolversi a pigliare
così buono spediente. Cintia, che novellare doveva, così vezzosamente prese a dire:
Nobili donne, io vi voglio con una mia
inovelletta fare intendere un caso generoso, ma stravagante, che di vero avvente
in una terra di Lombardia; e disse.

In Milano, grande e ricca città di Lombardia, furono già due compagni nobili e benestanti, l'uno dei quali fu chiamato Neri Filipetri, e l'altro Giorgio di messer Giorgio, e tra loro si volevano così gran bene, come se fossero stati fratelli carnali, e per ventura tutti due erano innamorati, e felicemente dell'amor loro

356 SECONDA CENA. godevano, e senza occultarsi niente, ogni cosa sapevano l' uno dell' altro. Ma Giorgio, che era innamorato più altamente, e d' una gentildonna vedova, con più fatica, e pericolo si conduceva a lei; Neri non aveva troppa difficoltà per essere la innamorata sua figliuola d'un artefice. Ora accadde che dovendo andar Giorgio infino a Roma per faccende importanti, e starvi almeno quattro o sei mesi, trovandosi una notte fra l'altre con la sua donna, il tutto le disse della sua partita, e indi pregolla caldamente che fosse contenta di tener fermo lo amore in verso di lui come egli lo terrebbe in verso di lei, e che qualche volta si degnasse di scrivergli, e mostrolle a cui dar le lettere dovesse, cioè a Neri, il quale ella sapeva essere suo amicissimo, e che egli medesimamente per le sue mani soriverebbe, insegnando a detto Neri il modo di segretamente venire da lei, e che ella in suo scambio lo ricevesse, e con esso lui conferisse tutti i casi suoi, e se di nulla avesse bisogne; ordinerà seco che d'ogni cosa sia servita. La donna, che grandissimo bene voleva al giovane, dolendosi fuor di modo di rimaner senza di lui, gli promise che tutte farebbe, e che non avrà mai altro contento, se non quanto con Neri favellerà o leggerà sue lettere. Parole furono molte dal l'una parte, e dall'altra; finalmente Giorgio Presa da lei licenza, non senza molte les

357

trime si parti. L'altro giorno dovendo andar via, chiamato Neri da parte, ogni con che restato era con la sua donna gli narrò ordinatamente, e poscia pregollo che quello ia benefizio suo operasse, che egli per lui, quando venisse l'occasione, vo-lentieri opererebbe. Neri contentissimo ogni cosa promise di fare con diligenza; per la qual cosa insegnatagli Giorgio la via, che tener doveva per ritrovarsi con la sua vedova, abbracciatolo e baciatolo, montò a cavallo, e andossene alla volta di Roma. Neri rimasto solo attendeva con la sua innamorata a darsi piacere e buon tempo; ma la prima volta che Giorgio gli scrisse, se n'andò la notte a trovare monna Oretta, che così si chiamava la vedova, e presentolle le lettere del compagno, dicendole, dopo alquante cerimonie fatte fra loro, che la terza notte tornerebbe per la risposta, ed avendo seco soggiornato per buono spazio, e domandatole se ella voleva niente, si parti da lei. Così andando tre o quattro volte, ed ogni volta due ore il meno con esso lei cianciando e motteggiando, ed allegra e piacevole fuor di modo trovandola, gnene venne capriccio, . senza ricordarsi più di Giorgio o d'altro, pensò di provare se per alcun mezzo, recare la potesse a fare il suo volere, fra se dicendo: Se ella è savia, come io credo, e come ella dovrebbe essere, ella non lascierà il bene, che la fortuna le pone in-

258 SHOONDA CENA. nansi, nò per questo voglio cercare, di tetle al suo Giorgio, al quale, non la risependo egli giammai, non si fa ingincia. minna; e così con questa speranza, credene; dosi avere la donna in un puguo, una, notte, che lettere portava del suo Giorgio, dopo alquanti ragionamenti si condusse ad. aprirle l'animo suo, fattole un lunghissi-mo proemio. La qual cosa udendo la donna, che nobile era e d'animo generoso,, gli rispose altamente, e sdegnosa gli disse. la maggior villania e la più rilevata, che, a ogni reo uomo fosse stata mai detta; laonde Neri doloroso e pentito dell'error suo si mise a chiederle perdonanza, ed a pregarla per Dio, che a Giorgio non volesse scriverne, o alla tornata dire cosa alcuna, per non esser cagione di partire l'amicizia loro prima, e dopo di qualche grave scandolo, che agevolissimamente nascer ne potrebbe. La donna, che era saggia, conoscendo che altro she danno, coa per lei, come per altrui, ridicendolo, uscir non ne poteva, gli rispose che lo fa-rebbe senza alcun fallo, non già che la sua malvagità lo meritasse, ma per la sua buona natura e per l'onore di lei, e cha se egli pensava d'usar più seco di cost fatti modi, che non le capitasse innanzia Neri, fattole mille giuri e giuramenti, e chiesole mille volte perdono, lodava molte il suo proponimento, e parendogli ultimamente averla rappacificata, la luscio con

Dio, e la tenne poi sempre per saggia e costante innamorata; e continuando all'usanza di portarle e di ricevere da lei lettere, una sera, non a'aspettando, tornò in su la notte Giorgio appunto in sul ser-rar della porta; il che sapendosi tra i parenti e gli amici, venne a visitarlo Neri. e la sera cenò seco, e dipoi rimasti soli. cominció Giorgio a ragionare e domandare della sua carissima donva, la quale. perciocche affaticate e stracco sentendosi. non volle andare a visitare per la notte. Sicche Neri rispondendogli e ragguagliandolo, molte cose intorno alle lodi della sua Oretta gli diceva, e come colui che era maliziosetto, volendo, se nulla fusse. pigliare i passi innanzi, perciocchè da lei alquanto temeva, che la sua mala intenzione all'amico non rivelasse, gli veune a dire che per vedere solamente, come ella fosse fedele, l'avesse tentata, ed ingegnatosi di recarla a fare i suoi piaceri, con animo nondimeno, che se ella acconsentiva, di garrirla e di riprenderla asprissimamente; ma negando, siccome ella fece, commendarla e lodarla sommamente, e per douna savia e continente averla sempre. Dispiacque molto, ancora che poco lo mostrasse, questo fatto a Giorgio, e parvegli atto di non troppo buono amico s pure finse di non se ne curare, ma non si potette tanto contenere, che rivoltosigli ton uno eghignuezo adiraticcio, non gli

SECONDA SERA. dicesse: Amico, dimmi un poco, se ella asdeta la bisogna? A cui rispose Neric Prin mi sarei lasciato trarre il cuore del petto, che farti così fatto oltraggio. Tu hai bene a dire a cotesto modo ora, che non iti à riuscito, soggiunse Giorgio. Dunque, disse Neri, io sono da te tenuto in concetto tale, e pensi questo di me? e cominciò giurando, a fare le maggiori scuse, ci mai fossero udite. Per la qual com Giorsembiante di credergli, ed avvertillo che un'altra volta con l'amico si guardasse di non incorrere in cose simili; di poi forniti per la sera i ragionamenti, se n'andarono a dormire. La mattina poi a bell'agio vide Giorgio la sua bella e cara donna, ed ella lui; sicchè fattagli di lontano allegra e lieta cera, quanto più farsi poteva, gli pareva mille anni, che si facesse notte, la quale poiche fu venuta, Giorgio quando tempo gli parve se n'andò a lei, che con grandissimo desiderio lo attendeva, a a prima giunta gittatogli le braccia al collo disse: Bene stia il sostegno della vita mia: e poiche baciati si furono, e alquanto di Roma ragionato, se n'andarono a letto, e quivi l'uno dell'altro si goderono buona pezza; poi quando venne il tempo se ne tornò Giorgio a casa sua un'ora almeno innanzi giorno, e la sua Oretta si rimase a dormire. Maravigliossi molto il

giovane, che la donna non gli avesse det-

me colei che conosceva che il dirlo non poteva altro che nuocere, ed egli per non le dare maninconia e dispiacere, non le n'aveva detto nulla, e così era risoluto per l'avvenire; ma con Neri teneva bene un po' di colleruzza, messosi nell'animo di fargliene una a ogni modo. E colà di verno una sera, sapendo egli che Neri era, andato a starsi con la sua innamorata, se n'andò a trovare il padre di lei, che faceva lo speziale, e tiratolo da parte, dopo un certo suo trovato, gli venne a dire, come la figliuola aveva un giovane suo amante in camera. Il vecchio, che Martinozzo aveva nome, non lo voleva credere a verun patto; pure Giorgio tanto disse, e tanti segni gli dette, che, chiamato un suo figliuolo, verso casa se n'andò furio-so, e pieno di rabbia appunto all'uscio giunse, che un altro suo figliuolo arrivò, che tornava a cena, sendo già vicino alle tre ore. Era costui notajo, e si chiamavaser Michele, al quale subitamente Martinozzo narrò come la sua buona sorella aveva in camera un amico, il quale di

sera v'entra all'un'ora di notte, e stavvi per infino quasi a giorno, e dipoi la buona femmina ne lo manda fuori per la fimestra dell'orto; che così Giorgio, che lo

56s CHECKDY TENS. sapeva da Meri , raccontato glinaveva. Pasi ve questa mala cosa a ser Michele; pure tra loro consigliatisi di pigliario, entrovas in case pianamente, e serrato quella fine. stra ; presero le loro armi , e corsero tultitre nella camera della fanciulla, nella quale non orano prima soliti entrar giammais e gridando, apersono l'uscio, e sotto il letto trovarono nascoso Neri, il quale vegendo l'armi, di fatto si scoperse . C disse il nome. Per la qual cosa Martinesso, non potendosi contenere, gli disse una grandissima villania, e gli fece intendere ultimamente, che se quindi uscir voleva eon la vita, gli conveniva sposar la figli-uola; e a mala pena, disse, mi tengo che io non ti passi il petto con questa partigiana. Neri, veggendo la mala parata rispose che farebbe ogni cosa; launde il vecchio, fatto chiamare la Francesca, che piangendo s'era uscita di camera, la quale contentissima d'avere il giovane per marito, fu da Neri, dandole l'anello, in presenza di tutti sposata, e ser Miche-le distese la scritta, fecela soscrivere da Neri, e dipoi d'accordo e lieti se ne andarono a cena, la quale con gran piacere di tutti fornita, se ne volle Neri la sera andare a casa, rimesti per l'altro giorno di far le nozze pubbliche e magnifiche, e da ser Michele e dal fratello fu accompagnato infino alla sua abitazione. I quali poscia a casa ritornan-

MOTELLA IX. fecero con il padre maravigliosa festa, nale allegro diceva: Vedi che pure una i la fortuna mi ha voluto ajutare, e figliuoli, ancora; o ci conveniva per la dote vendere il podere o la casa, io sa poi come l'averemmo acconcia, ora l'avemo maritata a un giovane ne nobile senza dote niuna. Orsu tut-Il male non sarà nostro; lodato sia che egli avrà pure, come si dice, rato il suo campo, e forbitosi con i i suoi ; e così pieno di gioja con quedi finalmente a dormire. La mattier tempo levatosi, corse subitamencasa un fratello già della sua moglie, Bartolo aveva nome, e trovollo ancoel letto, a cui con allegrezza disse: su, tosto levati, che io ho maritato la cescu, a fine che tu mi consigli, e\_ ordinare le nozze, che hanno a fare .' Bartolo con fretta levatosi gli dodò a chi data l'avesse. A un nobile xo giovane, rispose Martinozzo, quanltro che ne sia in questa città; e per la a un tratto, Neri Filipetri è suo ito. Che di' tu, disse Bartolo, Neri di er Tommaso Filipetri è suo marito? i bnon' ora, rispose Martinozzo; guarnon pigliare errore, disse Bartolo? e errore? seguitò colui, e per farglieapace gli narrò ordinatamente il tutto; se ridendo, Bartolo cominció a grida-

misero! e non sai che cotesto Neri ha mglie e figliuoli? Come figliuoli e mos rispose Martinozzo; ch questa sarebbe bel-la! Ora Neri ha moglie in casa, e due fgliuolini, rispose Bartolo, un mestis el una femmina; son io scilinguato? Ob soggiunse Martinozzo, io sono rovinst t svergognato a un tratto, se così è! mi ho peura che tu non farmetichi. Bartok, già vestitosi, gli rispose dicendo: Andi ne fuori, e vedremo chi farnetichen di noi; e partitisi di casa n'andarono a demandare, e da più persone degne di sele intesero come era la verità, che Neri ateva donna e figliuoli. Bene era vero, che avendola tolta egli a Roma giovinetto, e là avutone due figliuoli, non si sapeva molto per la terra, e maggiormente perchè, poiche da lui su condotta in Milano, en stata malata d'una fistola nel letto sempre mai. Ora Martinozzo certificato se ne andò, consigliato dal parente, a casa, e avvertiti i figliuoli che tacessero scoprendo loro l'inganuo e l'oltraggio, che eglino avevano ricevuto da Neri, con Bartolo si mise in via per trovarlo in casa, e per ventura s'abbatterono che egli voleva appunto uscir fuori. Sicebè da parte tirato-lo, cominciò Martinozzo a dolersi molto della vergogna e della ingiuria, che esso

Neri aveva fatto alla casa sua con dire, che ella non era cosa da uomini da bene

364 SECONDA CETA. re: Tu sei stato ingamento e vituperato. Ai

NOVELLA IX. rare le baone fanciulle, e di poi o moglie torne dell'altre, e minacicendo che gli era caso dell' Arcive-Neri scusandosi prima, e dopo con parole procedendo disse che il vaiare le belle giovani, ed il cercare di lere il loro amore fu sempre usanza ntiluomini, e soggiunse dicendo: lo oglio negare che errore nou abbia esso a torre quello che rendere, vo-, non potrei giammai; nondimeno e ho usato forza alcuna, e di pari e consentimento avemo l'un dell'aleso piacere; cosa ordinaria e naturai, e non è così grave il peccato, coer avventura lo fanno molti. Egli è che avendo altra moglie, non doveu acconsentir di torla; ma la paura ebbi veggendovi con l'armi, e mirmi, me lo fecen fare, ed i contratscritte, che son fatti per timore, zatamente, non son validi e non ten-. e però mi condussi a quel che voi e, e dissi di sì, lasciando la cura a sapere se io aveva moglie, o no; di oi anche non mi dimandaste. Pure che è fatto, non può esser non qui bisogna provvedere per lo innanerchè voi veggiate che io porto grano amore, e voglio infinito bene alla lla, vi conforto a tacere di tutto che jersera iutervenne, e quanto sto potete, maritatela, e trovato

che voi avrete lo sposo, mi obbligo a da vi cinquecento ducati per ajutarvi a fare buona dote, a fine che in buon luoge li possiate mettere, e di tutte quelle con che sono occorse', e che occorreranno in lei e me, non ragionerò mai con person viva, per quanto io ho caro la grana di Dio; e qui si tacque. Parve a coloro, che egli avesse favellato bene e saviamento: sicebe rendutegli infinite grazie, de lui partirono. Martinozzo, raccontato a figlino li l'animo di Neri, se la passarono leggier mente, e cercarono d'acconciare la Francesca, la quale inteso il fatto, sdegno grandissimo e odio immortale ne concepi contro il suo amante, e da quivi innanzi non lo guardò mai diritto in viso. Ma prima che passasse un mese intiero, trovato avendo un buon uomo, che voleva donna, il padre ed i fratelli gli diedero la Francesca con patti d'ottocento ducati d'oro per dote, pensando mettervene trecento di lo ro solamente; lo avanzo speravano cavare da Neri, il quale andarono a trovare, e Martinozzo dicendogli che aveva allogata la figliuola, gli domandò la promessa. Ne ri, avendo poco il capo a mantenergliene, gli disse che lo rivedrebbe, e lo menasa per la lunga. Nella fine gli disse che pensato aveva per onore della fanciulla non volergli dare altrimenti i cinquecento ducati, acciocche le genti non avessero a scepettare. Martinozzo non potendo me-

SECONDA CENA.

strare niente, nè pure rammaricarsene per non svergognar la fanciulla, malcontento, coi figlipoli, per non arrogere male a male, prese per partito starsene cheto, e per lo esser Neri gentiluomo, si tenne di beato, che egli se ne tacesse, e se egli volla che lo sposo menasse la Francesca, gli convenne vender la casa, e dargli ottocento fiorini. Neri di questa cosa veduta la fine, con Giorgio suo segretamente ogni cosa conferì, dolendosi molto d'aver perduto la sua innamorata; ma per altro parendogli un bel caso, scambiato il tempo, il luogo e i nomi, lo racconto poi mille volte per favola.



## NOVELLA X.

Monna Mea viene a Firenze per la dote della Pippa sua figliuola, maritata a Beco del Poggio, il quale non avendo ella seco, è consigliata che meni inquello scambio Nencio dell' Ulivello, il quale è poi dalla padrona messo a dormire colla Pippa; la qual cosa poi risaputo Beco, si adira con le donne, e falle richiedere in Vescovado, onde poi il prete della villa accomoda il tutto.

Tosto che Cintia pose fine alla sua corta novella, piaciuta e commendata molto, Giacinto, che solo restava a novellare, con ridenti occhi così a favellare incominciò, dicendo: lo, dolcissime donne, e voi, splendidissimi giovani, pigliando da Cintia esempio, mi spedirò prestamente; perciocchè ella, che è saggia e avveduta, debbe conoscere il tempo già dover passare dell'andare a cena; la qual cosa per me io non avrei saputo conoscere, perciocchè tanto mi piace e mi contenta il novellare, che per infino a domattina starei senza mangiare e senza bere, che non me ne sentirei punto; ma, per dirne il vero, la mia favola è corta da se siessa, e più Lasca.

370 SECONDA CENA.
in questo mi ha ajutato la fortuna del
senno; e soggiunse.

In via ghibellina stette, già è un m tempo, noa vedova de Chiaramontes, e ebbe nome monna Margherita, la que prese da piccola una contadinella per so va , con patti che poi cresciuta , e vent nel tempo conveniente, ella l'avese i maritare, e rimase d'accordo con in di darle cento cinquanta lire di picoli per dote. Ora accadde che costei cum do, e già fattasi da marito, fu venuto per lei della madre, e menatane in Mugello, donde elle erano, con licenza nondiment di monna Margherita, la quale avevadeto loro, che la dote era a ogni lor pias re, purche elle trovassero sposo recipient. Monna Mea, che così si laceva chimin la madre di colei , seco menatane la figlia la, fece intender per lo paese che marita la voleva; e perchè ella aveva assii buon dote, ed era anche vegnentoccia e ailuta della persona, ebbe di molti mariti in u tratto per le mani : pure a un giovane, che si chiamava Beco del Poggio, la dette con la dote sopraddetta, e la sera medei ma, che ella ebbe l'anello, Beco volle do mir seco; fra pochi giorni disegnando di venire per la dote della vedova in Fireze. Ma in questo mezzo gli venne vogli di andare alla fiera di Dicomano per prowedersi di panni per se e per la spon; onde alla suocera ed alla moglie disse, che

pagare i danari, come è ragionevole. Noi abbiamo dunque fatto una bella faccenda, disse Pippa, che così era chiamata la sposa, e converracci aspettare Beco che torni.

andarvi insieme; che maledetta sia tanta

NOVELLA X.

SECONDA CENA. trascurataggine! Deh, disse il prete, io voglio insegnarvi, che voi non sarete venute in vano; menate con esso voi qui Nencio, il quale so che per farvi piacere verra volentieri, e dite che sia il marito; colei, non l'avendo mai veduto, crederà sgevolmente, e vi contarà la moneta. Piacque a monna Mea molto questa cosa, e Nencio, per far servizio al prete ed alle donne, accettò semplicemente, non pensando che ne dovesse altro seguire; senza indugiare presero la via verso Firen-se, e alla casa finalmente della vedova ar-rivati, furono da lei ricevuti lietamente. Perloche, monna Mea con brevità le disse, come Nencio era il marito della Pippa, e che venuti erano per la dote; a cui graziosamente, avendo toccato la mano agli sposi, rispose monna Margherita, che era molto bene contenta, e subito mando la serva per uno che faceva le sue faccende, acciocchè da colui fussero annoverati loro i danari, e spediti prestamente, che se ne potessero andare, e intanto ordinò loro di merenda; molto rallegrandosi con la Pippa e con Nencio, il quale ella pensava suo marito, dicendogli che egli aveva una buona e bene allevata figliuola, e che le facesse vezzi; della qual cosa Nencio si sforzava di mostrarsi lieto. Venne alla fine gran pezzo aspettato, colui che faceva i fatti della vedova, a cui ella raccontato il tutto, disse che cento cinquanta lire bis

373

sognavano per soddisfare alla Pippa, pa-gandole quivi al marito per conto della dote che guadagnato aveva. Colui di fatto purtitosi, n'andò al banco per arrecar seco i danari, ma tornato prestamente, disse loro che trovato non vi aveva il cassiere; onde bisognava che elle avessero pazienza per fino alla mattina, che a grand'otta gli spedirebbe. Perlochè monna Margherita; ripigliando le parole, disse: Egli è a ogni modo si tardi, che voi non vi condurrete a casa, che sarebbe mezzanotte; però fia meglio che voi vi stiate questa sera meco; hen ci sarà tanta casa che vi doverà dar ricetto; non dubito che voi dovete essera stracchi; la cosa non può venire più a proposito, perchè ancora io mi goderò un poco la mia Pippa, che Dio sa quando più la rivedrò, perciocchè avendomela allevata, le porto amore e affezione come a figliuola; della qual cosa monna Mea e la fanciulla, non pensando più oltre, insie-me con Nencio furono contenti. Venne la sera, e la vedova, fatto intanto avendo ordinare la cena, si misero a tavola, e con gran festa cenarono, ma in su l'andarsene a letto si sbigottirono bene monna Mea e la Pippa, avendo inteso che monna Margherita fatto aveva accorciare un letto in camera terrena, dove disegnava che stessero gli sposì, e monna Mea albergare doveva con la fante su di sopra ; del che Nencio tanto contento e letizia

375

un fianco, e la Pippa, senza altro dire, gliene graffiò leggiermente, perlocche Nencio la prese a solleticare, ed ella lui, tantochè scherzando, il compagnone le salt addosso, e senza far mai parola, di lei prese, e la fanciulla di lui quel piacere e quel contento, che l'uno dell'altro pigliano insieme marito e moglie. Ma poichè Nencio scese, su la Pippa prima a savel-Jare, e quasi ridendo disse: Ahi Nencio, a questo modo osservi la fede e i giuramenti che promettesti a mia madre? io mon lo avrei mui creduto, e stetti ferma non per altro, che per vedere se tu eri tanto tristo; ma io ho caro di averti comosciuto per un'altra volta. Alla quale Nencio rispose ridendo: Io non ho rotto fede, ne fatto ingiuria a persona; egli è vero che io promessi a tua madre di non ti dir nulla, e così le ho attenuto. Che ti ho io detto? e accostatosi, che le piaceva. l'untume, scoì alla mutola le caricò un'altra volta la balestra, e dopo attese a dormire. La mattina poscia per tempo risentiti, due altre volte presero insieme il medesimo piacere. Intanto s'era levata monna Mea, e da monna Margherita avate aveva due coppie d'uova fresche per portarle sgli sposi, la quale le prese per nou parere, e recolle loro, ancora che ella pensasse, che elle non bisognassero, e nella camera entrata trovò la figlinola, che s'era appunto fornita di vestire; ma Nencio an-

**3**76 SECONDA CENT. cora era nel letto, ai quali ella, ridetto, così disse: Vedete se monna Margherita t donna da bene ed amorevole, ella vi manda infino l'uova fresche, credendosi che voi abbiate bisogno di ristoro. Ma dimmi un poco tu, disse alla fanciulla, che compagnia stanotte t' ha fatto Nencio? buonissima, rispose la Pippa; egli non è uscito punto di quello che egli vi promesse, tan-toche io me ne lodo intra fine fatta, e songli obbligata sempre. Dio glie ne rimeriti, rispose monna Mea, e facciagliene valevole all'anima: ma che fo io di queste uova in mano? date qua, disse Nencio, io me le berò, acciocchè la cosa paja più vera, e fattasene dare una coppia, se le succiò in un tratto, e voleva inghiottire anco l'altra, quando la Pippa disse: Ehi gola! questa altra io voglio per me; e toltala di mano alla madre, se la bevve, e così le donne, lasciato Nencio, che si fornisse di vestire, s'avviarono in sala, dove stettero poco che comparse colui con i danari; e a Nencio, che era già venuto su, annoverò come a sposo centocinquanta lire di buona moneta per pagamento della dote della l'ippa, serva di monna Margherita, e così scrisse al libro, e partissi. Monna Mea messi quei danari in una federa, che recata aveva seco, e bevuto alquanto ella, la Pippa e Nencio, e fatte le parole, da monna Margherita si partirono allegri e lieti, e di compagnia, senza aver

NOVELLA X. falto motto al prete, perchè trovato in casa non l'avevano, in Mugello se ne tornarono, e ognuno se n'andò a casa sua, avendo nondimeno ringraziato prima monna Mea e la figlinola, Nencio del servizio che fatto loro aveva. In due giorni tornò poi Beco dalla fiera, e trovata la suocera, che aveva riscosso la dote, contento non cerco altro, attendendo alle faccende, e a goder la sua Pippa. Ma venutone poi il S. Giovanni, venendo a Firenze per arrecare all'oste un par di paperi, accadde per sorte, che il giorno dinanzi appunto, che egli se n'era andato nella Val d'Elsa a starsi con un suo fratello, che era in uffizio a Certaldo, e menatane tutta la brigata, trovò serrata la casa, e non sapendo che farsi di quei paperi, disegnò di portargli a monua Margherita, padrona già della sua Pippa, che bene sapeva il nome, e dove ella stava a casa, parendogli che ella si fusse portata liberalmente a dar la dote alla moglie senza lui, seco dicendo, pure la conoscerò, e farò in parte l'obbligo mio; e così si messe in via, e giunto picchiò l'uscio. La fante vedutolo con quei paperi in braccio, disse a monna Margherita: Egli è un contadino, e tirò la corda. Beco arrivato in sala, fece un bello inchino, e salutata monna Margherita, disse: Io sono il marito della vostra colei, che vi porto a donare questi paperi, acciocchè voi gli godiate per nostro amore. A cui la donna,

SECONDA CENA. molto bene in viso guardatolo, rispon: Buon uomo, guarda a non avere errabi nome o smarrito la casa ; chi ti madi, o dove hai tu a ire? Disse allora Ben: Non sete voi monna Margherita Chiarmontesi, che allevaste già la Pippa, e non sono aucora dieci mesi passati, che roi le deste centocinquanta hire per la dote? Si sono, rispose la vedova. Dunque suo il marito, soggiunse Beco. Come? seguito la donna, il marito non se' tu già della ma Pippa. Perchè non sono? disse Beco; 10 80 pure che stanotte dormfi seco, e stamatina la lasciai in casa, che ella si volen lavare il capo per farsi bella questo Su Giovanni. Come domine! replicò monna Margherita quasi adirata, sei tu il mari to suo; io so pure che quando la Pippa venne per la dote, che egli era seco, e d'altra fatta, che tu non sei; io lo vidi pure, e so ancora che la sera gli messi a dormire insieme, e so pure che la mattina colui se ne portò la dote con monna Mea madre della fanciulla. Per la qual cosa Beco gridando ad alta voce, disse: Ohime che io sono stato ingannato! e più a bell'agio poi con monna Margherita favellando, e d'ogni cosa minutamente informandosi, fu certo ed al tempo, ed alla persona ed al viso, ed al nome, che colui, che per marito della Pippa in suo scambio si fece oredere, era stato Nencio dell' Ulivello; ma questo gl'importava poco, rispetto NOVELLA X. 379
all'avere dormito con esso lei a solo a solo, e gli pareva, e così alla vedova, la
più nuova e la più strana cosa del mondo; pure lasciato quivi i paperi, senza avere voluto mangiare nè bere, si parti pieno di abbia e di gelosia, e tanto camminò che la sera giunse a casa, ed alla prima che ze gli fece innanzi, che fu monna Mea, disse una grandissima villania, e così ancora alla moglie, che tosto quivi comparse. Le buone femmine, scusandosi, dicevano che dal prete consigliate furono, e che Nencio non fece altro che dormire con 🗛 Pippa. Ma Beco non si poteva racconsolare, parendogli che elle lo avessero vituperato, e venne in tanta collera, che egli prese un bastone per romper loro le braccia; pure poi si ritenne per paura della giustizia, ma le cacciò ben fuori, dicendo che se n'andassero a casa loro, che non voleva quella vergogna presso; e serrato bene l'uscio, se n'andò a letto senza cenare. Le donne dolorose se n'andarono a easa un fratello di monna Mea. Beco la notte non potette mai chiudere occhio, alla sua Pippa pensando, e fra se conchiuse di non la voler più, e d'andarsene in Vescovado, e far richieder Nencio per adulteto; e così come la mattina fu giorno, saltò fuor del letto, e portato più da disordinato furore, che da cagione ragionevole, s'avviò gridando verso Firenze, e per tutta la via e con tutte le persone, che egli ri-

SECONDA CENA. scontrava, si doleva de la moglie, e giunt ultimamente in Vescovado pose l'accus. Per la qual cosa il giorno medesimo fa richiesto Nencio dell'Ulivello e la Pippa; sicchè l'altra mattina innanzi nona fumo in Firenze per disendersi, risoluti insieme di negar sempre, e di dire al Vicario, che Nencio fusse dormito nella sua proda. E già sendo compariti in Vescovado per estrar dentro, videro appunto ser Agostim, che quivi era venuto per certe sue lecende, delle quali spedito, si maraviglio di vedere in quel luogo Nencio e colei, e gli dimandò perchè quivi fussero; perloche Nencio gli narrò di punto in punt tutta la cosa, di che non potette fare il sere, che non ridesse, e veduto Beco in quel luogo per la medesima cagione, lo tirò da parte, e ripresolo aspramente della sua stolta impresa, e che così si fusse lasciato vincere dalla stizza, con dirgli come Nencio ogni cosa aveva fatto per bene, e per sar piacere a lui ed alle donne, e che egli non aveva a far niente in quel conto con la Pippa, e che di questo ne stesse sopra la fede sua, perciocchè la quaresima passata aveva confessato Nencio; e mostratogli poi per mille ragioni che egli era pazzo, e come in tutti i moli, che la cosa riuscisse, non gliene poteva avvenire, se non male, e sece tanto nella sine, che lo condusse a perdonare alla Pippa, ed a

far pace con Nencio, e dipoi entrato den-

pro al Vicario, con cui teneva stretta domestichezza, operò di maniera che coloro furono licenziati, e d'accordo se n'andarono poi alla sua Chiesa a star tutta la sera. Ma Beco, non potendo affatto ingozzare quella dormita, che Nencio aveva fatto con la moglie stava anzi che no in grugnetto un poco; onde ser Agostino per quietare la cosa, e rappatumarli da dovero, si fece promettere con giuramento da Nencio, che come egli avesse donna, che Beco avesse a dormire una notte seco, ma con questo che non le avesse a dir nulla, ma sola-, mente per poter rispondere alle persone, se Nencio dormi con la mia, e io ho dormito con la sua moglie, e così verrebbe a non esser vantaggio tra loro; e fatto di nuovo una buona paciozza, lasciato il prete con buon anno, se n'andarono la mattina, ed ognuno se ne ternò a casa sua, e per fino che Beco visse, Nencio non tolse mai moglie, tenendo per fermo che la sua non dovesse esser meglio della Pippa.

Con grande attenzione, e molte risa fu ascoltata la novella di Giacinto, la quale fornita, Amaranta, sorridendo, prestamen-te si levò in piedi, e chiamò i famigli e le fantesche, e fatto in un tratto accendere i lumi, se n'andò con le donne nelle camere di sopra, ed i giovani col fratello in quelle da basso; e poiche alquanto ebbero badato a loro comodità e quelle, e questi ne vennero allegrissimi in sala, do-

ve non solamente le mense trovarone p parecchiate, ma le vivande messe in pus to, sicebe preso un caldo, e lavates l mani, si misero a tavola, dove lietanoli cenarono, e poscia levate le toraglie, lasciato solamente il finocchio e il vino, ragionarono per buon pezzo della ma e minore bellezza e piacevolezza delle no contate novelle, e poi se n'andarono d fuoco tutti quanti ripieni di gioja e di con-tento. E poiche le novelle della veguene sera dovevano esser grandi, ordinaron di cominciare più presto un poco, e dina cinque la notte di Berlingaccio, veglure un pezzo, e andarsene a letto più tardi del solito; e le donne preso commiato da giovaui , con Amaranta alle loro camère se n'andarono a letto, e così fecero i gio vani, perciocche alcuni rimasero a dornir quivi, e alcuni bene accompagnati, se ne tornarono alle lor case.

Fine della seconda Cena.

## DELLA

# TERZA CENA

DI.

ANTONFRANCESCO GRAZZINI

DETTO IL LASCA

NOVELLA DECIMA E ULTIMA.

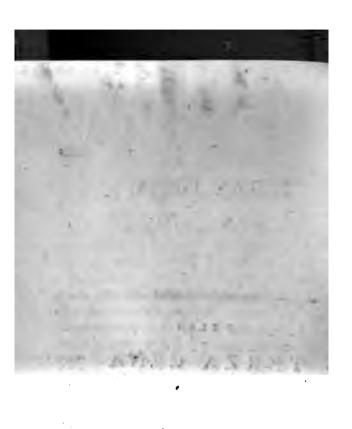

•

# TERZA CENA.

### NOVELLA X.

#### E ULTIMA.

Lorenso vecchio de' Medici da due travestiti fa condurre maestro Manente ubriaco una sera dopo cena segretamente nel suo palagio, e quivi, ed altrove lo tiene, senza sapere egli dove sia, lungo tempo al bujo, facendogli portar mangiare da due immascherati; do-po per via del Monaco buffone dà a oredere alle persone, lui esser morto di peste, perciocche, cavato di casa sua un morto, in suo scambio lo fa disotterrare. Il Magnifico poi con modo stravagante manda via maestro Manente, il quale finalmente, creduto morto da ognuno, arriva in Firenze, dove la moglie, pensando che fusse l'anima sua, lo caccia via come se fusse lo spirito, e dalla gente avuto la corsa, trove solo Burchiello, che lo riconosce, e piatendo prima la moglie in Vescovado, e poi agli Otto, è rimesso la causa in Lorenzo, il quale, fatto venire Nepo da Galatrona, fa veder alle persone ogni cosa essere intervenuta al Medioo

-386 TEREA CENA.

per forza d'incanti; sioche riavuta la donna, maestro Manente piglia per suo avvocato San Cipriano.

ra Giacinto venuto a fine della sua novella, che non poco aveva rallegrato, e fatto ridere la brigata, quando Amaranta, a cui solamente restava il carico del wolere novellare, vezrosamente favellando, prese a dire. lo, leggiadrissime fanciulle, e voi graziosissimi giovani, intendo con una mia favola di raccontarvi una beffa, la quale aucorche guidata non fosse ne dallo Scheggia, nè da Zoroastro, uè da niuno de' compagni, credo che non vi doverà parere men bella, nè meno artifiziosa, che nessun'altra, che da noi in questa, o in altra sera reccoutata sia, fatta dal magnifico Lorenzo vecchie de' Medici ad un medico de' più prosuntucsi del mondo, come tosto intenderete; ncila quale tanti nuovi accidenti intervennero, tanti varj casi pacquero, tanti strapi avvenimenti occorsero, che se mai vi maravigliaste e rideste, questa volta vi maraviglierete e riderete; e soggiunse.

388 TERZA CENA. mentato; di maniera che non l'arebbono desto le hombarde, russando, che pareva un gbiro, gli parve tempo accomodatissimo alla sua voglia. E fatto le viste di non avere inteso colui, che ne ragionava, mostrò di avere altra faccenda, e fingendo di volere andarsene a letto, perche era pure assai ben tardi, ed egli dormendo poco per natura, era sempre mai mezza notte, prima ch' ei se n'andasse a riposare, e fatto segretamente chiamare due suoi fidatissimi staffieri, impose loro quello avessero a fare, i quali uscendo di pa-lazzo impappaficati e sconosciuti, ne andarono per commissione di Lorenzo in & Martino, dove nella guisa sopraddetta trovarono maestro Manente addormentato; sicche presolo, perciocche essi erano gaz gliardi e baliosi, lo posarono ritto in terra, e imbavagliaronlo, e quasi di pese portandolo, camminarono con esse vias Il medice, cotto non meno dal sonno che dal vino, sentendosi menar via, penso di certo che fussero i garzoni dell'oste, o suoi compagni o amici, che lo conduces sero a casa, e così dormiglioso ed ebbro quanto mai potesse essere un nomo, si las sciava guidare dove a coloro veniva bene; i quali aggiratisi un pezzo per Firenze, ultimamente arrivati al palazzo de' Medici. guardato di non esser veduti, per l'uscie di dietro entrarono nel cortile, dove trevarono il Magnifico tutto solo, che gli at-

NOVELLA X. E. ULTIMA. 389 tendeva con allegrezza inestimabile: o saliti insieme le prime scale, in una soffitta in mezzo la casa entrarono, e indi in camera segretissima, dove sopra un letto sprimacciato posto maestro Manente per commissione di Lorenzo, così turati, lo spogliazono in camicia, che a mala pena sentito aveva, ed era stato quasi come avere spogliato un morto; e portati via tutti quanti suoi panni, lo lasciarono la entro serrato molto bene. Il Magnifico avendo di nuovo comandato, che tacessero, e riposto i panni del medico, gli mando subitamen-te a casa il Monaco buffone, il quale meglio che altro uomo del mondo sapeva contraffare tutte le persone alla favella, il guale tosto comparso alla sua presenza, fu da Lorenzo menato in camera, e licenziato gli staffieri, che se n'andarono a dor-mire, mostrò al Monaco quanto desiderava che facesse, ed andossene tutto lieto a letto. Il Monaco, tolto tutti i panni del maestro, se ne tornò segretamente a casa, e spogliato i snoi, se ne vestì tutto quanto da capo a piedi, e uscitosi di casa, senza dire nulla a persona, se ne andò, che già suonava mattutino per tutto, a casa maestro Manente, che stava allora nella via de' fossi; e perchè gli era di Settembre, aveva la brigata in villa nel Mugello, cioè la moglie, un figliuoletto e la serva, ed egli si stava in Firenze solo, nè si torna-

TERZA CENA. va in casa se non a dormire, mangiando sempre alla taverna con i compagni e in casa gli amici; si che il Monaco vestito de' suoi panni, avendo la scarsella, e dentrovi la chiave, aperse agevolmente, e serrato molto bene l'uscio, allegrissimo di far la voglia del Magnifico, e insieme di burlare il medico, se ne andò a letto. Venne intanto il giorno, ed il Monaco, poichè egli s'ebbe dormito sino a terza, si levò a vestirsi i panni del maestro, si messe una zimarraccia sopra il giubbone, e un cappellaccio in capo, e contraffacendo la voce del medico, chiamò dalla finestra della corte una sua vicina, dicendo che si sentiva un poco di mala voglia, e che gli doleva un poco la gola, la quale a bella posta si aveva fasciata con stoppa e lana succida. Era all'ora in Firenze sospetticcio di peste, e se ne erano scoperte in quei giorni alcune case, per la qual cosa colei dubitandone, lo domar.uò quello che egli voleva. Il Monaco, chiestole una coppia d'uova fresche, e un po' di fuoco, se le raccomando, e fingendo colle parole e con gli atti di non si poter reggere più ritto, si levò dalla finestra. Quella buona donna, trovato l'uova e il fuoco, gli fece intendere, chiamatolo più volte, che gliene poserebbe in su l'uscio da via, e che egli si andasse per esse, e così fece. Colui lieto, come fusse maestro Manente, se ne venne all'uscio con quella zimarraccia,

volando, e fatto allo Spedalingo l'imbasciata, ebbe un servigiale, che Lorenzo aveva indettato, e informato di quanto far

. YEREA CENA. " dovesse, è appunto giunse, che il diagnifico Lorenzo, dato una giravolta, gli aspettava sul canto di borgo Ognissanti, al che cavalcato alla volta loro, finse di faze i patti con quel servigiale, raccomandandogli caldemente macetro Manente; e di fatto lo fece entrare in casa, evendo fatto aprire l'uscio a un magnano. Laonde colui: to alquanto, si fece alla finestra, e disse come il medico aveva nella gola un gavoccielo come una pesca, e che egli non si poteva muovere di sul letto, dove g ceva mezzo morto, ma che non mancarebbe d'ajutarlo; onde Lorenzo dato commissione all'orafo, che conducesse da mangiare per lui, e per l'ammalato, e fatto met-tere all'uscio la banda, se n'andò al suo viaggio, mostrando alle parole e ai gesti, che molto gliene increscesse. E il servigiale se ne tornò al Monaco, che ridendo impazzava dell'allegrezza, e avendo dall'orafo avuta roba in chiocca, e in casa avendo trovata carne secca, spillarono una botticina, che vi era di buon vino, e per la sera fecero un fianco da papi. In questo mentre maestro Manente avendo dormito una notte e un dì, si era desto e trovatosi nel letto e al bujo, non sapeva immaginarsi dove egli si fusse o in casa sua, o d'altri, e seco medesimo pensando si ricordava, come nelle Bertucce aveva ultimamente bevuto con Burchiello, col Succia e col Biondo sensale, e dipoi essendosi ad-

NOVELLA . X, E VLTIMA. **3**93 dormentato, gli pareva essere stato menato a casa sua; però gettatosi del letto coal tentoni, se ne ando dove egli pensava che fusse una finestra; ma non la trovandovi, si dava brancolando alla cerca, tanto che gli venue trovato un uscio del necessario : sì che quivi orinò, perchè ne aveya bisogno grandissimo, e fece suo agio, e raggirandosi per la camera, se ne tornò fimalmente a letto pauroso e pieno di strana maraviglia, non sapendo egli stesso in qual mondo si fosse; e seco medesimo riandava tutte le cose, che gli erano intervenute; ma cominciandogli a venir fame, fupiù velte tentato di chiamare; pur poi dalla paura ritenuto si taceva, aspettando quel che seguir dovesse dei fatti suoi. Lorenzo in questo mentre aveva ordinato ciò che di fare intendeva, e segretamente i due staffieri travestiti con due abiti da frati di quei bianchi infino in terra, e in testa mes-🖚 un capone per uno, di quelli della via de' Servi, che par che ridino, il quale dava loro infino in su le spalle, cavati con le vesti da' frati di guardaroba, dove erano insiniti altri di più varie sorti, e così delle maschere ancora, che avevano servito per le seste del carnesciale, e l'uno aveva una spada ignuda dalla mano destra, - e dalla sinistra una gran torcia bianca accesa; e l'altro portato aveva seco duoi fiaschi di buon vino, e in una tovaglinola

TERZA CENAS rinvolte due coppie di pane, e due grai copponi freddi, e un pezzo di vitella arm sto e frutte, secondo che richiedeva la sa gione, e fecegli andar chetamente alla cimera, nella quale era rinchiuso il Melco. I quali, perciocchè la detta camera si serrava di fuori, toccarono furiosamente un chiavistello, ed apersero in un tratto, ed entrati dentro, riserrarono l'uscio sabitamente, e quel della spada e della torcia s' arrecò rasente la porta, acciò che il medico non fusse corso là per aprire. Cone maestro Manente senti toccar l'uscio, e dimenare il chiavistello, si riscosse tutto quato, e rizzossi a sedere in sul letto; ma to sto che egli vide coloro dentro così stranamente vestiti, e a l'uno rilucer la spada, fu da tanta maraviglia e paura soprappreso, che ei volle gridare, e morigli la parola in bocca, e attonito e pieno di stapore, temendo fortemente della vita, attendeva quello che dovesse avvenire di lui; quando egli vide l'altro, che aveva la reba da mangiare, distender quella tovagliuola sopra un desco, che era dirimpetto al letto, e dipoi porvi suso il pane, la carne, il vino, così i fiaschi e tutte l'altre cose da toccar col dente, e accennar-gli che andasse a mangiare. Laoude il medico, che vedeva la fame nell'aria, si rizzò ritto, e così come era in camicia e scalzo, s'avviò iu verso le vivande; ma colui mostratogli un palandrano, e un pajo di

NOVELLA I. B ULTIMA. pianelle, che erano in su uno lettuccio, fece con cenni tanto, che maestro Manente si mise l'uno e l'altro, e cominciò a mangiare con la maggior voglia del mondo. Allora coloro, aperto l'uscio n'un baleno, s' uscirono di camera, e serratolo dentro a chiavistello, lo lasciarono senza: lume, e se ne andarono a spogliarsi e a ragguagliare il Magnifico. Maestro Mamente, trovata la bocca al bujo, con quei capponi e con quella vitella, e heendo al fiasco, alzò il fianco miracolosamente, fra: se dicendo: Tutto il mal non si sarà mio; or sia che vuole, io so che s'io bo a morire, che io morro oggimai a corpo pieno; e rassettato così il meglio che egli potette le reliquie avanzate, le rinvolse in quella tovagliuola, e tornossene al letto, parendogli strano lo essere qui solo al bujo,: e non sapere dove, nè come nè da cui vi fosse stato condetto, nè quando se ne avesse a uscire; pure ricordandosi di quei: caponi di carnesciale, che ridevano, rideva anch' egli fra se stesso, piacendogli. molto la buona provvisione, e sopra tutto il vino lodava assai, avendone bevuto poco men d'un fiasco; e sperando fermamente queste cose dovergli esser fatte dai suoi amici, teneva per certo di tosto aver quindi a uscire, e ritornarsene al mondo; e così con questi dolci pensieri si addormentò La mattina per tempo il servigiale fattosi alla finestra. disse pubblica-

366: WESTERNA CENAL TOTAL mente alla visinenza e all'orafo y come la: mette di maestro e era riposato comodera mente, e the il gavocciolo veniva innansi; e che egli , ajutandolo cen le farinate, v'ar veva buona speranza. Venuta la sera, ili Magnifico per seguitar la beffa, sendesa, gli-porte bellissima occasione, e molto al proposito, fece intendere al Monaco. e al. servigiale quel tanto che far dovessero; e questo fu che il giorno in su la terme un cossone, che si chiamava il Francioino, maneggiando, e correndo un cavallo in su la piazza di S. Maria Novella , venne a cadere con esso insieme, e como si andasse il fatto, egli ruppe il collo, e il cavallo non si fece male alcuno. Onde le persone correndo là per ajutarlo a rizzare, trovarono che egli non aveva sentimento; perciò presolo di peso, lo portar rono li presso nello spedale di S. Pagolo, e spogliatolo per vedere di rinvenirlo, lo trovarono morto, e dinoccolato il collo. Pen la qual cosa, fatto danari di quei pochi panni che egli aveva addosso, elcuni suoi amici, per lo essere forestiere, ai frati de S. Maria Novella dopo il vespro lo fecero sotterrare, che per sorte lo messero in un di quelli avelli fuori in su le scale dirime petto alla porta principale della Chiesa: Il Monaco e il compagno avendo inteso l'animo di Lorenzo, la sera in su l'Avemaria si fece il servigiale gridando alla finestra, con dire che al medico era vemiterio di S. Maria Novella, di quelle avello, nel quale era stato sotterrato il giorno, cavarono il Franciosino, e leva-teselo in ispalia, lo portarono nella via del fossi a casa maestro Manente; e il Monaco e il servigiale, che aspettavano all'uscio, lo presero chetamente e lo misero dentro; e gli staffieri se ne andaro, no, non sendo stati veduti da persona.

H. Monaco e il servigiale fatto un gran fuoco, e bevuto molto bene, fecero a colui morto una veste d'un bel lenzuolo

notte, e come furono passati i due terzi, e i due staffieri andatisene segretamente per commissione del Magnifico in sul ci-

nuovo, e fasciatogli la gola con stoppa unta, e fattogli con le battiture il volto enfiato e livido, lo acconciarono disteso sopra una tavola nel mezzo del terreno; messogli un berrettone in testa, che soleva portare le pasque maestro Manente, e copertolo tutto di foglie di melaraucio,

TEREA CENA. se ne andarono a dormire. Ma non si tosto fa venuto il giorno, che il servigiale piangendo fece intendere al vicinato, e a chi passava per la via, come maestro Manente in sul tare del di era passato da questa vita presente; si che in un tratto si sparse per Fireuze la voce ; onde l'orafo avendolo inteso, corse la subito, e dal servigiale seppe particolarmente il tutto. E perchè non vi era altro rimedio, consultarono di farlo la sera sotterrare; e cosi l'orafo lo fece intendere agli uffiziali della sanità, e restarono per le ventitrè ore, avendolo anco fatto supere ai frati di S. Maria Novella, e ai preti di S. Pagolo, tanto che al tempo deputato fu ognuno a ordine. E i becchini degli am-morbati, poichè i frati e i preti del popo-lo furono passati, lontani un buon pezzo seguitando dietro, di casa e di terreno presono il Franciosino cozzone in cambio di maestro Manente medico, stimandelo lui indubitatamente, e così da ciascuno che lo vide fu tenuto, parendo bene a tutti quanti trasfigurato; ma ciò pensavano che cagionato fosse dalla malattia, dicendo l'un l'altro: Guarda come egli è chiazzato; so dir, che egli è stato del fino; e così senza entrare in chiesa, dove i fratie i preti, cautando ancora, facevano le solite cerimonie, nel primo avello che trovarono sopra le scale, lo gittarone a capo imanzi, e riserratolo, se ne andarono alle:

"NOVEBBA' X. R ULTIMA. lors faceante, stati veduti de mille persome, che turandosi il naso, e fiutando chi sceto, e chi fiori o erbe, erano stati di lontano a riguardare l'esequie di maestro Magente, creduto lui veramente dà ciascuno. E fu loro agevole a contraffarlo, perciocchè allora tutti gli uomini andavano rasi; e poi il vederlo uscir di casa sua. e .con quel berrettone che gli copriva mezso il viso, non ne fece dubitare a persons. L'orafo, poi che il morto fu uscito di casa e sotterrato, raccomandò la casa e la. roba al servigiale, e partissi per mandargli. da cena e del buono, affine che con più diligenza e amore facesse il debito, e cosi mandò uno a posta alla sorella, che le dicesse, che non venisse altrimenti a Fireuse, perchè il marito era di già morto. e sotterrato, e che lasciasse a lui il pensiero e la cura della casa, e di quello che vi era dentro; e che daudosi pace attendesse a vivere allegramente, allevando con affezione quel suo piccolo figliuolino. Ven-ne la notte, ed il Monaco, poichè egli eb-be cenato molto bene, avendo cura di non esser veduto, lascio solo il servigiale, e andossene chetamente a casa sun, ed giorno poi trovato Lorenzo, ridendo insieme della besta, che succedeva miracolosamente, ordinarono tutto quello che farsi dovesse per recarla a fine. E così passati quattro o sei giorni, non sendo però mançato di far portare da mangiare gras-

400 samente al medico sera e mattina da quei due travestiti con quei due caponi, che ridevano nel modo medesimo della prima volta; una mattina quattro ore innanzi giorno per commessione del Magnifico fu aperta la camera da que due caponi, e fatto levare il medico, così accennandolo, gli fecero vestire una camiciuola di suguantone rosso, e così un pajo di calzoni lunghi alla marinaresca del medesimo panno e messogli un cappelletto in testa alla greca, gli cacciarono le manette, e gittatogli quel palandrano in capo, e ravviluppatoglielo in modo, che veder non poteva lume, lo cavarono di quella camera, e guidaronio nel cortile, tanto doloroso esi pieno di paura, che egli tremava di maniera; che pareva che gli pigliasse la quartana; e così alzatolo di peso, lo misero in una letu tiga, la quale portavano due muli gagliardis simi, e serratola molto bene, in guisa ohe di deutro aprir non si potesse, lo avviavono in verso la porta alla Croce, guidandola i due staffieri vestiti con i panni ordinari, allo arrivo de' quali ella fu subito sperta, si che camminarono via allegramente. Macstro Manente sentendosi portare, e non sapendo ne da chi, ne dove, stava pauroso e pieno di meraviglia; ma udendo poi, facendosi giorno, le voci dei contadini e il calpestio delle bestie, dubitava di non sognere; pure ingegnandosi di far buon cuore, confortava se stesso. Coloro ;

NOVELLA X. E ULTIMA. aenza favellar mai, che sentirgli potesse, attesero a camminare, e così avendone portato, andando ei ritti, quando parve lor tempo, fecero colizione, tanto che in su la mezza notte arrivarono appunto all'Ermo di Camaldoli, dove dal guardiano. che stava alla porta, lietamente ricevuti farono, e di futto misero dentro la lettiga, e adagiarono i muli; poi dal frate furono menati per la sua camera in una anticameretta, e d'indi d'uno scrittojo in un salottino, dove il guardiano aveva fat-to rimurare la linestra, e mettere un letticciuolo, e una tavoletta con uu deschetto. Eravi per sorte il cammino e il necessario, e riusciva questa stanzetta sopra una ripa profondissima e diserta . dove non capitavano mai nè uomini, nè animali, posta nella più remota parte del convento; sì che di quivi non si sentiva mai romore, se non di venti e di tuoni, e qualche campanetta suonare l'Avemaria, o a Messa, e chiamare i frati a desinare o a cena; giudicato dalli staffieri luogo accomodatissimo. Si che di fatto andati nella foresteria, dove lasciato avevano la lettiga, colui retrassero mezzo morto di fame e di sete, senza il disagio e la paura, di sorte che appena si reggeva in su le gambe; e ravviluppatogli il capo, quasi di peso lo condussero in quel salotto, e postolo sopra il letto a sedere, non gli avendo aucor cavato le manette, lo lascia-Lasca.

TEREA CENA. rond stare, e usciti di quindi, se se ai dirono in camera del guardiano, dote più versi, acciocche veggendo, imparat potes nei governore, e dar mangiare a macsiro Manente, non ostante che dal Magnifico ne avesero avuto particolarmente avviso Gli staffieri intanto si erano vistiti gli ale ti che portati avevano con gli istemi ca poni da ridere, con la spada e con la tar cia e finalmente nell'istesso modo ca filtevano a Firenze, al medico portarolo da mangiare una grossa cena che fatto aveva apparecchiare il frate. Subito che maestro Maneute vide apparire quei due caponi nella solita guisa, si rallegro tutto quanto; e quelli delle vivande, che egli l'ebbe distese in su la tavoletta andò alla volta sua, e cavogli le manette, accennandolo che andasse a far l'usan za. Maestro Manente affamato e assetato si calò, che parve un marangone, mangiando e beveudo a più potere. Allora coloro, aperto l'uscio, se ne uscirono in un tratto, e lasciaronlo al bujo. I conversi per veder bene ogni cosa se n'erano andati sul palco di sopra, e levatone un mattone pian piano, e per quella fessura avevano veduto laggiuso ogni cosa minutamente, e venutine ove erano gli staffieri, che si spogliavano, da loro ebbono gli abiti e tutte le altre bazziche, e dipoi man-

NOVELLA X. E ULTIMA. giato alquanto e rinfrescati, sendo tutti quanti stracchi e sonnacchiosi, se ne andarono a riposare. La maltina, non però troppo a buonotta levatisi, gli staffieri feciono colizione, e ricordato al guardiano e ai conversi, che tenessero sempre i me-desimi termini nel portargli sera e mattina la provenda, preso licenza, se ne tornarono con la lettiga a Firenze, e pienamente d'ogni cosa ragguagliarono il Maguilico, che ne prese piacere e contente grandissimo. Venne intanto il tempo, che il servigiole ebbe fornito la guardia, sì che pagato dall' orafo, e conseguatogli la roba se ne tornò a S. Maria Nuova, e la moglie di maestro Manente se ne tornò a Firenze vestitasi da vedova; e con il suo figliuolino e con la serva, avendo fornito di piangere la morte del marito, si viveva assai comodamente. I frati conversi, come veduto avevano, ogni sera e ogni mattina portavano in sur un'otta da mangiare al medico, il quale per non poter fare altro, attendeva solamente a empiere il ventre e a dormire, non veggendo mai lume, se non quando coloro gli portavano la vettovaglia. E non sapendo immaginarse, ove egli fosse, nè chi fossero coloro che lo servivano, temeva di non essere in qualche palazzo incantato; pure attendeva a mangiare e bere a macca, e a far gran sonni, e, quando egli era desto, castelli in aria. In questo mezzo accadde a Lorenzo,

404 TEREA CENA.
per certe faccende di grandissima importanza interno al reggimento e al governi della città , partirsi di Firenze, dove cità te parecchi mesi a ritornare, e di poi de cupato da negozi importantissimi, stetti un pezzo, che non si ricordava più di maestro Manente, se uon che un giorne fra gli altri gli venne veduto per sorte à cavallo uno di quelli monachi di Camalde li, che fanno le faccende del convento. di fatto gli tornò nella mente, e ricordo si del medico; sicchè fattolo chiamare, da lui inteso, come l'altra mattina si pertiva per tornarsene all' Ermo, gli fece il Magnifico una lettera, e imposegli che per sua parte la presentasse al guardiano. Il monaco la prese riverentemente, e disse che lo farebbe molto volentieri, e così poi a luego e tempo fece. Erano in questo mentre accadute varie cose: prima la moglie di Maneute si era in capo di sei mesi rimaritata a un Michelangelo orafo compagno di Niccolao fratello di lei, il quale ne l'aveva molto consigliata e pregatola strettamente, avendo in su questo parentado raffermo la compagnia per dieci anni; per la qual cosa Niccolao si era tornato seco in casa, accordatosi con i pupilli a tenere il putto; e preso le masserizie per inventario, si viveva allegramente con la sua Brigida, che così aveva nome la donna, e di già l'aveva ingravidata. Il guardiano udendo, che il Magnifico si era pur-

NOVELLA X. E ULTIMA. senza avergli fatto intendere altro, itava l'ordine; e perche molto gl'inzeva di maestro Manente, come ne venl freddo, lo provvide di brace, faogliene portare parecchi sacca, e votare in un canto della stanza da quei ni, che lo servivano, e accendergliene cammino, e ancora gli fece portare piae panni da vestire, e da coprirsi sul . E così avendo fatto bucare il palco ppra, gli fece acconciare una lampadi maniera che rendeva la stanza alito luminosa. Laonde il medico scorgeuello che egli mangiava, e quello che faceva, tanto che per rimeritare in e coloro, che gli facevano quel comoancora che non sapesse chi egli si sos-, cantava sovente certe canzonette, egli era solito cantare a desco, molle ompagnia de' suoi beoni, e diceva qualvolta improvviso. E perchè egli aveella voce e buona pronunzia, recitava 10 certe stanze di Lorenzo, che nuoente erano uscite fuora, chiamate Sel-'Amore, di che pigliavano i conver-'I guardiano, che solamente poteano lo, maraviglioso piacere e contento. si in questa guisa s'andava trattenendo eglio che egli poteva, quasi affatto perla speranza di aver mai a rivedere il Venne intanto colui, che portò la ra del Magnifico al padre guardiano,

TERZA CENA. per la quale egli intese pienamente tut-ta la voglia e l'ordine di Lorenzo, che il giorno medesimo ai conversi impose, che · la notte medesima due o tre ore innanzi giorno menassero via colni, e disse loro dove, e come, e in che modo lo lasciassero; i quali quando tempo fu, vestiti alla maniera usata: ne andarono al medico. d fattolo levare del letto, coi cenni lo condussero a vestirse quell'abito alla marinaresca, e di poi memogli le manette e un mantelluccio con un capperuccione infino al mento, lo menarono via. Maestro Manente a questa volta pensò che fusse venuto il termine alla vita sua, e di non aver mai più a mangiar pane; e doloroso fuor di modo, per non far peggio, lasciava guidarsi da coloro, i quali due ore o più, fertemente camminato avevano per hoschi sempre e per tragetti, tanto che si condussero vicini alla Vernia, dove al peda-le d'un grandissimo abete in una profondissima valle legarono con le vitalbe il medico, e di poi cavatogli quel mantellaccio di dosso, gli tirarono il cappelletto in su gli occhi, e trattogli le manette nel mode divisato, lo lasciarono legato a quell' arboro, e fuggiron via come vento, e per gli medesimi tragetti, benchè spento avessero h torcia, se ne tornarono a Camaldoli senza essere stati veduti da persona niuna. Macstro Manente solo rimaso, e legato lentamente, aneora che paprosissimo, stata al-

NOVELLA X. E ULTIMA. quanto in orecclii, e non sentendo romore me strepito nessuro, comincio a tirare le mani a se, e agevolmente ruppe quella vi-talba; si che di fatto levatosi il cappello d'in su gli occhi, e alzandogli in suso, vide tra albero e albero una parte del cielo stellato; onde allegro e maraviglioso conobbe fermamente d'essere al largo e allo scoperto, e rigirando gli occhi più fissamente, perchè già si cominciava a far dì, vide gli abeti intornosi, e l'erba sotto i piedi; per lo che egli fu certo d'essere nuova e strana, stava fermo e cheto, cotalche a gran pena respirava per non esser sentito, parendogli sempre vedersi addosso quei caponi da far ridere, che gli rimettessero le manette, e rimenassinlo via. Pur poi facendosi giorno alto e chiaro, e già cominciando il sole coi lucenti raggi suoi a illuminar per tutto, e non veggendosi intorno nè uomini, nè animali, su per uno stretto sentiero si diede a camminare in verso l'erta, per uscir di quella valle, conoscendo veramente d'essere ritornato al mondo. Ma egli non andò olritornato al mondo. Ma egli non ando oltre un quarto di miglio, che in su la cima arrivato del monte, capitò in una strada molto frequentata, per la quale vide venire verso se un vetturale con tre muli carichi di biada; sicche fattosegli incon-'tro, è domandatogli del paese, e come si chiamava il luogo dove egli era, gli fu'da

NOVELLA X. E ULTIMA. rito affatto. Maestro Manchte, ancora che sosse vestito stranamente, aveva bella presenza nondimeno, e buona favella, di sorte che il Milanese gli credette; per la qual cosa facendosi egli arrecare dai frati dell' olio rosato e della polvere di morcine, fattogli prima la medicina dell'aperto, e rimessogli l'osso al luogo suo, gli unse molto bene ed impolverogli il piede, e fascioglieve strettamente, gli fece restare subito il duolo, tanto che la notte colui dormi riposatamente, che la notte passata non aveva mai potuto chiudere occhi; di modo che la mattina levatosi, si trovò libero in guisa, che egli posava non pure il piede in terra, ma camminava agevolmente; sì che fatto sellare i cavalli, e bevato un tratto con i frati, donò due ducati di moneta al medico, e si parti per la volta di Firenze. Maestro Manente al-legro, fatto anche egli carità con i frati, tolse commiato da loro, e prese la via verso Mugello per andarseue alla sua villa, dove camminando gagliardamente giunse la sera, appunto al tramontar del sole; sì che chiamato ad alta voce il lavoratore per nome, gli fu tosto da un contadinello risposto, che egli era tornato in un altro podere discosto un buon pezzo. Parve al medico questa risposta strana, nou si potendo dar pace, che la moglie senza suo consentimento gli avesse dato licenza, e allogato di nuovo; pure a colui disse che chiamasse suo padre, al quale fece inten-

TERZÍ CENÍ. dere, come egli era amico grandissimo dell'oste suo, e perciò lo pregava che per la sera fosse contento di volergli dare alloggio. Il contadino, veggendolo vestito In quella foggia, ebbe, anzi che no, sospetto, e non si risolveva a rispondere; ma maestro Manente seppe tanto ben dire e persuaderlo, che egli fu contento e lo accetto, riconfortato che egli non gli vedeva arme addosso, fatto avendo pensiero nondimeno di mandarlo alla capanna; così menatolo in casa, sendo apparecchiato il desco, cenarono magramente. Maestro Manente deliberato di non scoprirsi, non dimandava di nulla in quanto al podere e alla mo-glie; ma veggendo colà sopra una tavoletta calamajo e fogli, percio che colui era rettore del popolo, chiese da scrivere, e fugli portato; si che egli fece una lettera alla moglie brevemente, e volta-'tosi a quel contadinello giovane, disse: lo ti daro un carlino, e vo' che domattina per tempo tu vada a Firenze, e dia questa lettera in mano alla tua ostessa, e farai poscia quanto ella ti dirà. Colui, con licenza del padre, fu contento, e menatone il medico alla paglia, lo serrò nella capanna. Maestro Manente sopportando con pazienza, diceva seco stesso: Domani mi ti caverai tu la berretta, ed arai di grazia di servirmi; e acconciossi fra quella

peglia il meglio che potette, attendendo a dormire. La mattina tosto che egli co-

NOVELLA X. 2 MILTIMA. minciò a biaucheggiar l'aria, quel contadinello, avuto avendo la sera il carlino e la lettera, prese la via verso Firenze, e giunse in su l'ora del desinare a casa l'o-ste, e a mona Brigida, presentò la lettera di colui, la quale da lei prestamente aperta, le parve di conoscer la mano del suo primo marito; ma poi leggendola fu da tanto dolore e da così fatta inaraviglia soprappresa, che ella fu per venirsi meno, e non sapeva in qual mendo ella si fosse. E domandato il contadinello del tempo, della statura e dell'effigie dell'uomo, che glie l'aveva mandata, si fece più maraviglia, e maggior dolore gli venue; sic-chè spaccistamente mandò la fante a bottega per Michelagnolo, il quale venutore letto la lettera, fu anche egli della sua opinione, che quello simigliasse, anzi fosse tutto miniato lo scritto di maestro Mamente; ma sapendo di certo lui esser morto, sapeva anche di certo lo scritto esser d'altra persona, e diffatto giudico colui essere un marinolo, il quale tentava di giuntarla per così strana via, perciocebè il contenuto della lettera era questo: Che alla sua carissima consorte faceva intendere, come dopo varj e strani casi, stato più d'an anno rinchiuso con paura tuttavia della vita, era finalmente per miracolo di Dio uscito del pericolo, e che a hocca poi le raccontarebbe particelarmente il tutto, e che per allora le hastasse

. TEREA CENA. sapere, come in villa si trovava vivo seno, e le mandava pregando, che subi-tamente spargendo per Firenze la novella, gli mandasse la mula, il sajone ed il pa-landrano da acqua, gli stivali grossi e il cappello, e che facesse sapere al laveratore nnovo, come egli era l'oste, sendo macstro Manente suo marito, acciocche fuse aperto la casa, per potere a suo agio siposare la notte, è che l'altra mattina per tempo ne verrebbe a Firenze a consolarla. Michelagnolo dunque colloroso e pien di stizza rispose in nome della donna, e fecegli una lettera che cantava, minacciandolo, se tosto non si andasse con Dio. e che andarebbe lassuso, e darebbegli un carico di mazzate, o vi mandarebbe il bargello. Oltre che a bocca disse a quel villanello, che dicesse a suo padre, che lo cacciasse via con il malanno. Il contadinello si parti subito, e Michelagnolo si torno a bottega, lasciando la Brigida dolorosa e piena di stupore. La mattina macstro Manente se n'era andato a spasso infino all' uccellatojo, che vi erano tre miglia da casa sua, e senza darsi a conoscere all'oste, che era suo amico, anzi dicendo di essere Albanese, desinò seco allegramente ridendo e gongolando fra se stesso, e di poi la sera allegrissimo, tornatosene verso casa, pensando fermamente d'avere a esser riconosciuto per padrone, aveva in animo di fare tirare il collo a un pajo

NOVELLA X. E ULTIMA. di capponcelli, che la mattina aveva veduto andar beccando su per l'aja. Ma non sì tosto fu giunto che il villanello, che era già tornato, se gli fece incontro, e senza riverenza, anzi con mala cera gli porse la lettera, la quale non aveva soprascritta nè suggellatura; del che si meravigliò a prima giunta, e contristosse molto maestro Manente, e parvegli principio di doloroso fine; ma poi leggendola tutta quanta, per lo stupore e per la doglia rimase attonito e shalordito, cotalche ei non pareva nè morto, nè vivo. Intanto giunse il vecchio lavoratore, che dal figliuolo per parte dell'oste aveva avuto la imbasciata, e a colui disse rigidamente che facesse pensiero di alloggiare altrove per la sera, perciocche il padrone gli aveva fatto comandamento, che subito ne lo mandasse con Dio. Maestro Mauente doloroso fuor di modo, sentendo da colui darse licenza, dal quale all'arrivo della lettera pensava di avere a essere riconosciuto per signore, umanamente rispose che se ne anderebbe; e dubitando di non esser di-ventato un altro, o che non si trovasse più d'un maestro Manente, pregò quel contadino, che gli dicesse il nome del suo oste; dal quale gli fu risposto che si chiamava Michelagnolo orafo, e la moglie mona Brigida, a cui seguitando il medico, domandò, se quella mona Brigida avera avuti più mariti, e se ella aveva figliuo-

" YEAR'. ELMA." li. St. rispose il villano, elle aveya pri-ma un medico, che si faceva uniamare, per quel ch' io n' odo, maestro Mancate, che dicono che mori di morbo, e leggiali le un figliueletto, che ha nome Saudri Ohime, sogginuse il medico, che mi di td? e cominciollo minutamente a domani dere d'ogni particolerità y ma il lavorat re gli rispose che non gli sapeva dir altisendo di Casentino, e tornato l'agosto in sul podere. Maestro Manente, deliberate di non se gli far conoscere per tale, perche egli era ancora più di due ore di gior-no, lasciatolo, si mise a camminare alla volta di Firenze, seco pensando che la moglie e i parenti, credendosi per qualche strano avviso lui dovere esser morto, si fossero condotti a quel termine; perciocchè molto bene conosceva Michelagnolo orafo compagno del cognato. E fra se camminando di forza, faceva mille pensieri, tanto che la sera assai ben tardi arrivò all' osteria della Pietra al mugnajo, lontana un miglio dalla città; sì che per la sera alloggiò quivi, dove solamente mangiando una coppia d'uova affogate, se ne andò al letto, nel quale di qua, e di là voltandosi, non potette mai chiudere oc-chi; ma levatosi la mattina per tempo, pagato l'oste, pian piano se ne venne a Firenze, e se ne entrà dentro nella guisa di sopra narratovi, talchè non era conosciuto da persona, ancora che molti cono-

NOVELLA X. E ULTIMA. scenti, e suoi amici riscontrasse per strada. Sì che aggiratosi per mezzo Firenze, venne a capitare nella via de Fossi, e vide appunto la moglie e'l figliuolino entrare in casa, che tornavano dalla messa; e sendo certo, che da lei era stato veduto, ma non fatto segno alcuno di conoscerio muto pensiero, e dove egli era venuto per favellarle, se n'andò a S. Croce a trovare un maestro Sebastiano suo confessoro, pensandolo dover essere buon mezzano, che la moglie lo riconoscesse, avendo in animo di conferirgli ogni cosa, che gli era occorso, e consigliarsene seco; ma dimandatone in Convento, gli fu risposto, che egli era audato a stare a Bologna; per la qual cosa quasi disperato non sapeva che farsi. Così aggirandosi per piazza, per mercato nuovo e vecchio, e riscontrato avendo fra gli altri conoscenti, e amici il Biondo sensale, Feo tamburino, maestro Zanobi della Barba, Leonardo sellajo, e da nessuno stato riconosciuto, se n'era mezzo sbigottito. Pure sendo già ora di desinare, se ne ando alle Bertucce, dove faceva il vino Amadore già suo amicissimo, a cui chiese di grazia di voler la mattina desinar seco, e così fece; ma nell'ultimo del desinare gli disse Amadore, che gli pareva averlo veduto altra volta, ma che non si ricordava già dove. Al quale maestro Manente rispose, che era agevol cosa, sendo egli stato gran tempo in Fi-

416 TEREA CENA. renze e con maestro Agostino alle stufe 'di piazza Padella, dove venendo da Livorno, e non gli piacendo il navicare, vo-leva ritornarsi a stare. E così di una parole in un'altra ragionando di varie cose, fornirono di desinare, e senza essersi dato a conoscere, accordato l'oste, se n'andò maestro Manente doloroso e quasi stupito, che colui non l'avesse riconosciuto, deliberato di favellare la sera a ogni modo alla moglie. E così si trattenne a spasso tauto che gli parve otta, e se ne venne a casa sua, che erano ventitre ore e mezzo, e picchiato forte due volte l'uscio, si fece la donna a vedere chi era: a cui rispose il medico: Son io; Brigida mia cara, apri. E chi sete voi? soggiunse colei. Maestro Manente, per non avere a favellare forte, di modo che udisse tutta la vicinanza, rispose: Vien giuso ed intenderailo. La Brigida sentendo la voce, e parendogli anche al viso maestro Manente, ricordatasi della lettera, non volle andare a basso altrimenti, dubitando di qualche cosa strana, e disse a colui: Ditemi di costi chi voi siete, e ciò che voi cercate. Non lo vedi tu? rispose il medico. Sono maestro Manente, il tuo vero e legittimo sposo, e te cerco, che sei mia moglie. Maestro Manente mio sposo non sete voi già, perchè egli è morto e sotterrato, disse la donna. Come, Brigida, morto? io non monii mai, rispose il medico,

NOVELLA K. R ULTIMA, soggiunse: Aprimi di grazia, non mi conosci tu, anima mia dolce, son io però si trasfigurato? deli aprimi, se tu vuoi, e vedrai ch' io son vivo. Eh che, seguitò la Brigida, voi dovete esser quel tristo, che mi scriveste la lettera jeri mattina; andatevi con Dio in malora, che se il mio marito vi ci trova, guai a voi. Erasi ragunato nella via gia un monte di persone per volere intendere questa novità; fattisi tutti i vicini intorno alle fivestre, ognuno diceva la sua. Onde mona Dorotea pinzochera, che le stava dirimpetto a corda, disse alla Brigida, avendo inteso da prima ogni cosa: Guarda, figliuola mia, che questa sarà l'anima del tuo maestro Maneute, che andara quivi oltre facendo pemiteuza, e però lo somiglia tutto al viso e alla favella; chiamala un poco, domandala e scongiurala, se ella vuole nulla da te. Per la qual cosa, la Brigida credendelo mezzo mezzo, cominció con voce pietosa a dire: Oh anima devota, hai tu nulla sopra la coscienza? vuoi tu l'uffizio dei morti? hai tu a soddisfare voto niuno? di' pur ciò che tu vuoi, anima benedetta, e vatti con Dio. A maestro Manente, ciò udendo venne quasi voglia di ridere, dicendo pure che era vivo, e che ella gli aprisse, che voleva certificarla; ma colei seguitando di domandare, se ella voleva le messe di S. Ghirigoro, e seguarsi, e cosi madonna Dorotea diceva anch'ella: Ani-Lasca.

CLASTRANA CERA. TOTAL ma d'Iddio, se tu sei nel purgatorio, dile lo , che la tua huona moglie pigliera perite giubbileo, e caverattene; o faceadosi i maggior crocioni del mondo, diceva a ognipoco requiescat in pace; di modo che quis vi.intorno ognuno si cominciò a seguere: e discostarsi, e stare in cagnesco, che già vi si era ragunato un nugolo di popoli. Laonde veggendo il medico, che la Brigida più non l'ascoltava, anzi con la pinsochera insieme faceva un segnarsi e un cinguettare maraviglioso, deliberò d'andaras, ne, perciocchè la gente rinforzava tuttavia, e dubitava di non ricevere anche qualche male scherzo; e senz'altro prese la strada verso S. Maria Novella di buon pusso, talche tutte quante le persone da quella parte segnandosi a più potere, si dierono a gridare e a fuggire, non altrimenti che se da dovero avessero veduto un ' morto risuscitare. Per la che maestro Manente voltato dove stanno ora i Sommai, la dette per la via del Moro, e a mezzo volgendo per quelle viuzze quasi correndo, percioccede gli era buiccio, fece tanto che egli arrivo da S. Trinità, e indi per Portarossa se n'andò alle Bertucce. tuttavia guardando se gli veniva dietro il popolo, e malcontento, non avendo altro rimedio, pensava d'andarsene la mattina, e di ricorrere al Vicario. Ma volendo far prova, se Burchiello tanto suo amico, e il Biondo lo riconoscessero, disse ad Ama-

NOVELLA X. E ULTIMA. dore, postoli in mano parecchi arienti, che arebbe caro la sera, se fosse possibile, di dar cena a Burchiello e al Biondo sensule in sua compagnia. Sì, sarà bene, rispose l'oste, lascia pur fare a me; e dato ordine alla cucina, preso il mantello, se n'andò a S. Giovanni, dove trovò il Biondo, e menollo seco, dicendo che voleva la sera dargli cena in compagnia d'un forestiero e di Burchiello, il quale trovarono a casa e bottega nel Garbo, con cui poche parole bisognarono a svolgenio, perciocche come egl'intese d'avere a cenare a macca, n'ebbe più voglia di loro; st che all'un'ora si trovarono tutti nelle Bertucce, sendo là d'Ottobre vicino all'Oguisșanti. Burchiello a prima giunta gli parve di riconoscere maestro Manente, maggiormente udendolo poi favellare, il quale a Burchiello fece gratissima accoglienza, di-cendogli, come della sua fama innamorato per trovarsi seco, era stato forzato di richieder l'oste, che lo invitasse a cena, e dargli ia compagnia il Biondo, tanto buon compagno, e tanto suo amico. Burchiello lo ringrazio assai, e così in una stanza separata, e ordinata per loro, si misero a tavola; dove per aspettar certi pippion grossi e tordi, che si stagionassero, entrarono in varii ragionamenti nei quali maestro Manente compose loro una favola della vita sua, e come fosse quivi capitato.

Aveva già Burchiello detto al Biondo, non aveva mai veduto uomiai somis Manente; e gli soggiunse: Se io non i pessi di certo lui esser morto, dire di e fosse desso senza dubbio alcuns; e simile confermava il Biondo. Intanto fe ste, sendo già ogni cosa in ordine for venire l'insalate e'i pane con due facili di vino, che smagliava. Sicche lascati i ragionamenti, si dierono a mangiare, edendo di dentro Burchiello e Amadore, e di fuori macstro Manente e'l Biondo; e così cenando teneva Burchiello sempn l'occhio addosso al medico, e nel bere l prima volta gli vide fare l'usanza di ma stro Manente, che sempre due bicchiei beeva pretto alla fila in su l'insalata, i dopo l'annacquava ogni volta. Di che s maravigliò fuor di modo; ma poi venes do i pippioni e i tordi in tavola, dove al primo tratto spicco a quelli e i capi, i quali sommamente gli piacevam di tutti quanti gli animali, fu tutto quan-to tentato di scoprirsi, pur poi si ristette per certificarsi meglio, Ora venendone le frutte, che furono pere sementiae, ure sancolombane, e raviggiuoli bellissimi, fu certo affatto; perciocche il medico, mangiato pere e uve solamente, aveva fornito la cena, senza avere mai tocco raviggiuo-li, aucora che coloro gliene avessero lo-dati assai, come colui che non ne man-

NOVELLA X. E ULTIMA. jiava, avendogli tanto in dispetto e a chifo, che prima arebbe mangiatosi delle nani. Il che sapeva ottimamente Burhiello; eì che certissimo oramai, quasi idendo gli prese la mano sinistra, e nandatogli alquanto in suso la manica dela camiciuola, gli venne a vedere rasen-e il polso una voglia di porco salvatico; inde disse ad alta voce: Tu sei maestro Manente, e non puoi più nasconderti, e sittatogli le braccia al collo, l'abbracciò : baciollo. Il Biondo e l'oste spaventati ritiratisi alquanto indietro, istavano a edere quel che diceva colui, il quale ripose: Tu solo, Burchiello, tra tanti amii, e parenti mi hai riconosciuto; io sono iome tu hai detto, maestro Maneute, e ion morii mai, come crede mogliama, e utto Firenze. Erano coloro diventati bian-:hi come cenere; Amadore si segnava, 1 Biondo gridando si voleva fuggire, e je temevano come si sa degli spiriti e dei porti, quando si vedessero risuscitati: ma Burchiello disse loro: Non abbiate paura, alpatelo e toccatelo, gli spiriti e morti ion hanno ne polpe, ne ossa, come velete aver a lui; oltre ch'egli ha mangiato bevuto in vostra presenza. Maestro Ma-iente diceva pure: Io son vivo, non dupitate, non temete, fratelli, che io non no già mai provato la morte, e di grazia acoltatemi, che io vi voglio far sentire ina delle più maravigliose cose, che 🕏

· 122 ndissero giammai poiche fu chiaro il so-

· le; e con Burchiello tanto fece e disse, che l'Oste e'l Biendo si riassicurarono un poco. Onde chiamati i garzoni, e fatto leve-re via di tavola ogni cosa, eccetto che il vino, e finocchio, e detto loro che cenassero, e non venissero suso altrimenti, se non fessero chiamati per commissione di Burchiello, serrato l'uscio molto bene, attentamente assoltando tutti desiderosissimi d'udir cose nuove, cominciò a favel-Jare maestro Manente, e fattosi da prineipio poich' egli fu lasciato addormentato in sul pancone, ordinatamente raccontò tutto quello che per infino allora gli era intervenuto, talchè più volte gli avea fatti maravigliare e ridere insieme. Ma poi eh' egli ebbe fornito il suo ragionamento, Burchiello, che era cima d'uomo, subito disse: Questa è stata trama del magnifico Lorenzo. Coloró tutti si contrapponevano, dicendo ciò essersi avvenuto per via di streghe e di malia, e per forza d'incanti. Ma Burchiello, stando nel suo proposito diceva pure: Ognuno non conosce quel cervello; non sapete voi ch'egli non comincia impresa, che egli uon finisca, e non ha mai fatto disegno che egli non abbia colorito? e non gli venne mai voglia, che e' non se la cavasse? egli è il diavolo l'aver a far con chi sa, può e vuole;

e seguitò, rivolto a maestro Manente : lo

NOVELLA X. 'E ULTIMA. me l'indovinai sempre, perchè egli ti 'avesse a fare 'una burla simile, dall'ora in qua, che dicendo seco improvviso a Careggi, tu gli facesti quella villania. Macstro Manente, i principi son principi, e fanno di così fatte cose spesso a nostri pari, quando vogliamo stare con esso loro a tu per tu. Il medico si scusava con dire, che le Muse hanno il campo libero, e che aveva mille regioni; ma considerando la cosa in se, e le parole di Burchiello ne venne a dubitare, e crederle un certo che. Ma poichè essi ebbero per buono spazio ragionato sopra i casi di maestro Manente, egli si fece narrar da loro tutto quello che era seguito intorno alla peste, e all'uomo che in vece di lui era di casa sua uscito morto col gavocciolo nella gola, della qual cosa non si poteva dar pace, e coloro vi si aggiravano di cervello, nè Burchiello vi poteva trovare stiva. Ma nella fine facendosi tardi, chiese parere e consiglio con esso loro maestro Munente, in che modo si avesse a governare di questa involtura, parendogli troppo strano avere a perdere le carni e la roba; ma poi-chè molte vie e modi da coloro trovati furono, restarono che il medico se ne dovesse andare in Vescovado. Nell' ultimo preso l'uno dall'altro licenza, maestro Manente se n'andò a stare con Burchiello, perciò che gli altri non erano ben hen chiari, e avevanne anzi che no, un po' di

TEREA CENA. pauriccia. In questo stante era tornale, casa Michelagnolo, e dalla Brigida ava ragguaglio di tutto il seguito, affermante gli di certo averle paruto sentire la faid la , e vedere il viso di maestro Manente, che si conformava colla opinione di mosna Dorotea , che ella fusse l'anima sua, che avesse bisogno di qualche bene per uscire di purgatorio. Che anima, che purgatorio di tu? rispose Michelagnolo, la lorda; costui è un tristo e un mariuoli, e facesti da savia a non gli aprire. Par maraviglioso fuor di modo, non si poleva immaginare a che fine colui se lo facesse, e dove egli si volesse nell'ultimo riuscire; ogni altra cosa stimando, fuor che maestro Manente potesse essere mai risuscitato e vivo, e per fermo teneva, che colui, non sendogli riuscito il prime disegno, non si dovesse lasciar più rive dere. La mattina a buon' ora avendo Burchiello fatto levare maestro Manente, la prima cosa gli fece lavar la testa, e ra-derlo secondo l'usanza di quei tempi, e dipoi vestito dal capo ai piedi de suoi panni, che parevano proprio stati tagliati a suo dosso, se ne uscì seco fuori per farlo vedere, e conoscere alla gente; andato a Santa Maria del Fiore, alla Nunziata, in mercato vecchio e nuovo, e in piazza, fu veduto da tutto il popolo, e da molti co-nosciuto, e fattogli motto, sendosi di sia sparsa la fama, per bucca del Biondo

TEREL CENA. .. 'se nato omicidio, e lo fece segretamente intendere agli Otto, i quali prestamente mandatagli la famiglia, li trovo che questionavano aucora, sì che tutti li prese, da Burchiello in fuori, e ne li menò al 'bargello. La mattina, poiche l'uffizio fu 'ragunato', si fecero il primo tratto venire innauzi maestro Manente, e cominciaronlo a minacciare aspramente di volergli dare della fune, se non dicesse loro la ve-'rità; per la qual cosa maestro Manente fattosi da principio, distintamente per infino alla fine, disse loro tutto quello, che gli era intervenuto, di maniera che da sei volte in su gli aveva fatti ridere; dipoi fattolo rimettere in prigione, mandarono per Niccolac, il quale raccontò loro la verità di quanto egli sapeva, e da Michelagnolo inteso anco il simile, e per certificazione delle loro parole mostravano le fedi, pensando certo che I morto fusse stato maestro Manente. Ma sentendo gli Otto del servigiale che v'era stato a governarlo, e a smorbar la casa, si pensarone poter trovare il bandolo agevolmente di questa matassa scompigliata, e mandarono di satto un lor samiglio correndo a Santa Maria Nuova per lui; ma dallo stesso famiglio intendendo poi come il detto servigiale avendo fatto quistione con un altro, e feritolo con un pajo di forbice nel viso, se n'era per paura di Messere andato con Dio, nè mai s'era saputo dove

va fusse bene scriverne al Magnifico, che si trovava al Poggio, e rimetterla in lui, per lo essere querela tanto intricata e malagevole a darvi sentenzia sopra, che buona fusse. Piacque a tutti quanti sommamente questo suo parere, dicendo che ol-

NOVELLA X. E ULTIMA.

427

TEREL CERA. tre l'averne egli piacere grandissimo, e'ana se : così d'accordo commisero al cancelhere, che d'ogni com per infino allora occorsa in cotal causa minutamente le ragguagliasse, e come la lite era rimessa nella sua Magnificenza, e tanto fu fatto; o il giorno medesimo mandarono la lettera. e fattosi venire i prigioni innanzi, comandarono loro, che niuno fusse ardito d'appressarsi a cento braccia nella via de l'ossi, nè di favellare alla Brigida sotto na delle forche, infiao a tanto che la lite non fusse giudicata, la quale avevano rimessa nel Magnifico, che tosto sarebbe nella città, e si licenziarono; i quali, pagato le spese, se n'audarono alle lor faccende, sperando ciascuno che la sentenza dovesse venire in suo favore. Sendosi dunque questa cosa divulgata per tutto Eirenze, ognuno faceva le maraviglie, e la Brigida mesta e malcontenta quanto ella po-teva, le pareva mill'anni di vederne la fine. Maestro Manente tornandosi con Burchiello, attendeva a medicare, e così orafi all'arte loro. Il Magnifico avendo avuto la lettera degli Otto, aveva tanto riso e tanto, che gli era stato una maraviglia, parendogli che la burla avesse avuto più bello e lieto fine mille volte, che saputo non si sarebbe immaginare, c n'ebbe un'allegrezza a cielo. Ma poi in capo a otto, o dieci giorni tornato in Firenze,

NOVELLA X. E ULTIMA. andò il giorno medesimo maestro Manente per visitarlo, ma non potette aver udien-za, ed il simile era intervenuto agli orali; il secondo giorno poi vi ritornò maestro Manente, e lo trovò appunto a tavola, che appunto aveva fornito di desinare; alla cui giunta il Magnifico, dentro tutto lieto, mostrò di fuori stopore e maraviglia grandissima, e disse con alta voce: Maestro Manente, io non credetti vederti mai più, avendo inteso per cosa certa, che tu eri morto, nè ancora sono certificato afsatto se tu sei desso o un altro, o se hai addosso qualche corpo fantastico. Il medico, con dir che non era mai morto, e che era quel medesimo che sempre mai su, voleva pure accostandosi inginocchiarsi per baciargli la mano; quando il Magnifico disse: Sta discosto, bastiti per ora, che se tu sei maestro Manente vivo e vero, tu sia il molto ben venuto, se altrimenti, il contrario. Il medico volle allora cominciare a narrargli il caso, ma Loreuzo gli disse che uon era tempo allora, e poi soggiunse: Stasera dalle ventiquattro ore iu là t'aspetto in camera per udire le tue ragioni, e così ancora gli fece intendere che vi sarebbono gli avversarii suoi. Maestro Manente ringraziatolo, riverentemente prese da lui licenza, e ritornatosene a casa, d'ogni cosa ragguaglio Burchiello, il quale fra se ridendo diceva: Io so, che l'è come si dice, caduta in grembo al zio;

TEBEA GENA. .. vedete il Magnifico arà la pasqua in domenica; pure dubbieso ancora non sape-in. va immagioarsene la fine. Venne la sera inlanto, e gli orafi avendo avuto comandamento di rappresentarii, erano già com-. . . pariti, e passeggiavano per le logge, aspet-tando d'esser chiamati, quando arrivò maestro Manente; la qual cosa avendo inteso Lorenzo, se n'ando nella camera principale in compagnia d'alquanti cittadini. e primi di Firenze, tutti amici e cono-scenti del medico, e fatto intendere alle parti, fece prima metter dentro Niccolao. e poi Michelagnolo, e posti tutti a due insieme, e udite le loro ragioni e veduto le fedi, feciono sembianti grandissimi di maravigliarsi. Nell'ultimo andati fuori, entro dentro maestro Manente, il quale fattosi da capo, ordinatamente racconto loro il vero di quanto gli era occorso senza levarne o porvi niente; della qual cosa tutti coloro, che udieno insieme col Ma-Anifico, avevano fatto le maggiori maravigie e le maggiori risa del mondo, nè per lo molto maravigliarsi e ridere che avessero fatto, non si potevano contenere di non si maravigliare, nè di non ridere: ma poiche Lorenzo ebbe fatto ridire a maestro Manente la cosa due o tre volte, fece chiamar dentro gli orafi, e per un pezzo ebbe il più bello e 'l maggior passatempo, che egli avesse alla vita sua, perciocche infocolati e adirati, si erano dette vil-

NOVELLA X. E ULTIMA. lanie da cani. Intanto comparse quivi il Vicario, avendolo mandato a chiamare Magnifico; sì che da tutti fattogli riverenza, se lo mise Lorenzo a sedere a canto, e seguitò di favellare così dicendo: Messer lo Vicario, perchè io so che voi sapete la differenza, che hanno fra loro questi uomini da bene, come colui che l'avete udita, non istarò a replicarveue altro, se non che sendo io stato eletto dagli spettabili signoriOtto giudice di quella, altro non mi resta a doverne dare la sentenza, se non chiarirmi, che maestro Manente non morisse mai, e che questo che noi aviamo, non sia qualche corpo fantastico incantato o qualche spirito diabolico, il che a voi s'appartiene di vedere e d'intendere. Oh in che modo? rispose il Vicario. Dirovvelo io, soggiunse Lorenzo, e disse: Col farlo scongiurare a certi frati, che cavano gli spiriti, con mettergli addosso reliquie appartenenti alle malie. Bene avete parlato, rispose messer lo Vicario; datemi tempo sei o otto giorni a provvedere, e se di poi egli reggerà al martello, si potrà sicuramente metter per vivo, e per desso. Voleva maestro Mauente ripigliare le parole, quando il Magnifico confermato la intenzione del Vicario, e detto che come avesse fatto l'esperienza, che sentenziarebbe, si levò in piedi, e licenziato ognuno, se n'andò con quelli gentiluomini, che erano seco a ce-

TERZA CENA. ua ridendo e motteggiando sempre di quista cosa stravagante. L'altro giorno il Vicario, che era buono e devoto cristiano, e dolcissimo religioso, fece intendere a tutto l'Arcivescovado, a preti e frati, che avessero reliquie buone a far fuggir die voli e a cacciar spiriti, che fra sei giorni. le conducessero in Firenze in S. Maria Maggiore sotto peua della sua indiguazione. Per la terra allora non si parlava d'altro, se non di questa novità, e cusì agli òrasi, come a maestro Manente pareva mill'anni di esserne suora. Lorenzo questo mentre aveva fatto venire in Firenze Nepo vecchio da Galatrona, stregone e maliardo in quei tempi eccellentissimo, e fattogli intendere quello che aveva da fare, lo teneva in palazzo per servirsene ad ora e tempo. Erano già della città e del contado comparite in Santa Maria Maggiore tante reliquie, che erano meraviglia. Già venuto il giorno deputato, maestro Manente comparito, non s'aspettava se non il Vicario, il quale dopo vespro venne accompagnato da forse trenta religiosi e' più reputati di Firenze, e postosi nel mezzo della Chiesa a sedere sopra una sedia preparatagli, si fece venire innanzi maestro Manente, e porlo ginocchioni; ma poiche da due frati di S. Marco gli fu cantato sopra vangeli, salmi, inni, orazioni, e gittatugli addosso acqua benedetta e incenso, di mano in mano e preti e fra-

433

ti gli fecero toccare le loro reliquie, ma ogni cosa era in vano, perchè il medico non si mutava di nulla, anzi facendo riverenza a tutti quanti, ringraziava Iddio. e raccomandavasi al Vicario, che oggimai lo liberasse. Era la chiesa piena e pinza per ogni verso di persone, che tutte aspettavano le meraviglie, quando un fratacchione che era venuto da Valombrosa giovane e gagliardo e cavatore di spiriti per eccellenza, fattosi innanzi, disse: Lasciate fare un poco a me, che tosto vi dirò s'egli è spiritato o no; e legatogli mol-to ben le mani, gli messe addosso di nuovo il mantellino di S. Filippo, e gli cominciò a domandarlo e scongiurarlo, e il medico sempre rispondergli a proposito; ma perchè in quella scongiurazione il frate diceva cose da far ridere le pietre, venne per disgrazia a maestro Manente ghignato un pochetto; per lo che il frate subito disse: Io l'ho; e dettegli due cessatoni da maestro. Se' uno, disse, nimico di Dio, tu ti hai a uscire a ogni modo. Maestro Manente non gli pareva giuoco, e gridava pure: Scongiura quanto tu vuoi; ma quel fratacchione dandogli tutta via pugna nel petto, e nei fianchi diceva pure: Ahi spirito maligno, tu n'uscirai a tuo dispetto! Il medico non potendo ajutarsi con altro che con la lingua, gridava: Ahi frataccio traditore, a questo modo si fa agli uomini da bene? non ti vergogai, pol-Lasca.

· A' ' TENEK. CENE. . '''' trone, ubriace, battere in questa guies un mio pari? per lo corpo, ch io me ne vendicherò. Il frate, sentendolo bestemmiare; se gli avventò addosso, e gittatolo in terv sa, gli pose i piedi sul corpo e le mani alla gola, e lo arebbe affogate, se non che maestro Manente si cominciò a raccomano dare per l'amore di Dio; ende messer frate levatogli le mmi da dosso; pensò che agli volesso uscire, e cominciogli a dire: Che segno mi darai tu? allora il Monaco. che per commissione del Magnifico era com Nepo in Chiesa vanuto, e miescolatosi fra la gente, gli disse che gli era tempo. Subito Nepo gridando ad alta voce disse: Discostatevi, discostatevi, uomini da bene, fatemi largo, che io vengo per favellare al Vicario, e per iscoprire la verità. Sentita quella voce, e udite le parole, e veduto l'aspetto dell'uomo, il qua-le era grande della persona e ben fatto, di carnagione tanto ulivigna, che pende-va in bruno, aveva il capo calvo, il viso affilato e macilente, la barba bruna e lunga per infino al petto, e vestito di rozzi e stravaganti panni, ognuno ripieno di maraviglia e di paura gli diede volentieri la strada, tanto che condottosi innanzi al Vicario, fece levare quel frate d'intorno a maestro Manente, che gli parve risusci-tare, e di poi parlo in questa guisa, dicendo: Acciocche la verità, come piace a Dio, sia manifesta a tutti, sappiate, come maestro Manente così non morì mai, e tutto quello che gli è intervenuto, è stato

ROYELLA X. H ULTIMA: per arte magica, per virtù diabolica, e per opra mia, che sono Nepo di Galatrona, il quale fo fare alle demonia ciò che mi pare e piace. E così io fui quello che lo feci, mentre che egli dormiva in S. Martino, portar dai diavoli in un palazze incantate, e nel modo appunto che da lai avete udito, lo tenni per infino che una mattina in sul far del giorno, lo feci lasciare nei boschi di Vernia; avendo fatso a uno spirito folletto pigliare un corpo aereo simile al suo, e fingere che fusse znaestro Manente ammalato di peste, e simalmente mortosi, fu in vece di lui sotterrato; onde dipoi ne nacquero tutti quanti quegli accidenti, che voi vi sapete. Tutte queste cose ho fatto fare io per far questa burla, e questo scorno a maestro Mamente, in vendetta d'una ingiuria ricevuța già nella pieve a S. Stefano da suo padre, non avendo potuto mai valermene seco per cagione d'un brevo, il quale egli portava sempre addosso, in cui era scritta Porazione di S. Cipriano: e perche voi conosciate, che le mie parole sono verissime, andate ora a scoprire l'avello, dove fu sotterrato colui, che fu creduto il medico, e se voi non vedete segni manifesti della verità di quel che io v'ho fa-vellato, tenetemi per un bugiardo, e per un giuntatore, e fatemi mozzare il capo. Erano il Vicario, e tutte l'altre persone ștate attentissime al colui ragionamento, e

maestro Manente colloroso e pien di paura lo guardava a stracciasacco, e come trasognato; e così tutto il popolo gli teneva gli occhi addosso. Per la qual cosa il Vicario volendosi chiarire affatto, e veder la fine di questa girandola, impose a due frati di S. Marco, e a due di S. Croce, che an-dassero prestamente a scoprire quel benedetto avello, i quali tosto mettendosi in via, furono da molti altri frati e preti, e secolari in gran numero seguitati. Nepo si era restato in chiesa presso al Vicario e al maestro Manente, i quali mezzo mezzo impauritine, non si arrischiavano a guardar-lo fiso in volto, dubitando colla maggior parte degli uomini, che vi erano presen-ti, che egli non fusse un altro Simon Mago, o un nuovo Malagigi. Intanto camminando erano giunti i frati, e l'altra gente in sul cimiterio di S. Maria Novella, e fatto chiamare il sagrestano, si fecero insegnare l'avello, nel quale si pensavano fosse stato seppellito il corpo del medico. Aveva la mattina, innanzi giorno un' ora, il Monaco per commessione del Magnifico arrecato da Careggi un colombo nero come la pece, il più fiero e il maggior vo-latore che si fosse veduto mai; e si bene sapeva ritrovar la colombaja, che gli era tornato fino d' Arezzo e da Pisa, il grale guardato che nessuno lo vedesse, l'aveva messo in quella sepoltura, la quale egli conosceva benissimo, e riserratala poi di

NOVELLA X. E ULTIMA. modo, che pareva che ella fusse stata die-ci anni senza essere mai stata aperta. Sicchè il sopraddetto sagrestano attaccatovi l'uncino, tirò su la lapida, e in presenza di più di mille persone scoperchiò l'avello; onde quel colombo, che aveva nome Carbone, sendo stato parecchi ore al bujo e senza beccare, veduto il lume, nun tratto volando prese il volo allo in su, e si uscì dalla sepoltura, e visibilmente poggiando in verso il cielo, andò tanto alto, che egli scoperse Careggi, e docciando poi si difilò a quella volta, dove fu in meno d'un ottavo d'ora; della qual cosa ebbero i circostanti tanta meraviglia e tanto spavento, che ciascuno gridando Gesù, misericordia, correva e non sapeva dove. Il sagrestano per la paura cadde all'indietro, e tirosse la lapida addosso, che tutta gl'infranse una coscia, della quale stette poi molti giorni e settimane impacciato. I frati, e una gran parte della gente correvano verso S. Maria Maggiore, gridando miracolo, miracolo. Chi diceva che n'era uscito uno spirito, e in sorma di scojattolo, ma che egli aveva l'alie, e chi un serpente, e che egli aveva gittato fuoco; altri volevano che fosse stato un demonio convertito in pipistrello; ma la maggior parte affermava essere stato un dia-volino, ed eravi chi dicea d'avergli veduto le cornicina e i piè d'oca. In S. Maria Maggiore dove aspettava il Vicario e

maestro Manente, e una grandissima moltitudine, giunse una turba quasi correndo di religiosi, e di secolari gridando tutti a una voce, miracolo, miracolo; si che la calca intorno loro si fece grandissima, e ognuno si ficcava innanzi per intendere la verità del caso. In questo mentre Nepo accostatosi verso la porta del fianco, fattogli spalla dalli staffieri e dal Monaco, tra gente e gente si usci di chiesa, che persona non se n'accorse, e montato sopra un buon ronzino, che apposta lo aspettava, tirò via, e se ne tornò a casa sua. come era ordinato. Il Vicario poichè dai frati ebbe inteso minutamente il tutto, attónito e smarrito guardava intorno s'egli vedeva Nepo, e non lo veggendo, cominciò a gridare che se ne cercasse, e che egli fusse preso, perchè lo voleva fare ardere come vero stregone, maliardo e incantatore; ma non si trovando in nessun lato. fu creduto che per arte magica fusse sparito. Per la qual cosa il Vicario, licenzia-to tutti i preti e i frati, e detto loro che se ne riportassero le loro reliquie, se ne andò in compagnia di maestro Manente verso palazzo per trovare il Magnifico. Burchiello con certi suoi amici s'era stato in disparte, e veduto e considerato ogni cosa, aveva tanto riso, che gli dolevano le mascella, e massimamente quando messer lo frate forbottava maestro Manente. I due compagni orafi maravigliosi e scontentis-

NOVELLA X. E ULTIMA. **430** simi, sendo stati presenti a tutto il seguito, e veduto il Vicario andarne a palaszo, se gli erano avviati dietro per veder se potevano uscire da questo laberinto. Il Magnifico aveva d'ora in ora avuto il ragguaglio minutamente d'ogni particolarità, che con alquanti gentiluomini e emici suoi più cari non si poteva tenere ancor di ridere, quando senti che egli era il Vicario che veniva a vederlo; il quale come apparir lo vide, cominciò a gridare che voleva la famiglia del bargello per mandare a pigliar Nepo da Galatrona. Lorenzidire, e poi soggiunse: Messer lo Vicario, andiamo adagio di grazia ai casi di Nepo: ma che dite voi di maestro Manente? Dico, rispose il Vicario, che non ci è più dubbio veruno ch'egli è desso certo, e non morì mai. Ora danque, disse il Magnifico, ed io vo' dar la sentenza, acciocchè oggimai questi poveri womini eschino di così fatto gineprajo. E fatto chiamare, che gli aveva veduti, Niccolao e Michelagnolo alla presenza del Vicario e di molti uomini virtuosi e oporati, fece loro abbracciare e baciare maestro Manente, e fecero insieme una bella paciozza, scusandosi ciascuno, e versando tutta la broda addosso a Nepo, e di poi sentenzio il Magnifico in questo modo: Che per tutto il vegnente giorno Michelaguolo dovesse aver cavato tutto le robe.

TERZA CENA. che egli vi portò, di casa maestro Manente, e che la Brigida con quattro camicie solamente, colla gammurra e colla cioppa se ne andasse a stare a casa il fratello per infino a tanto che ella partorisse, e che dipoi fatto il bambino, stesse in arbitrio di Michelagnolo a torlo o no, e non lo volendo, lo potesse pigliare il medico; se non, si mandi agl'Innocenti, e che le spese del parto in tutti quanti i modi vadano addosso a Michelagnolo, e che il maestro si torni a casa sua a goder col figliuolo, e che di poi uscita di parto la Brigida, ed entrata in santo, si torni a maestro Manente, e che maestro Manente la debba ripigliare per buona e per cara. Piacque generalmente a ognuno questa sentenza, e ne fu commendato molto il Magnifico da tutte le persone che la intesero; onde gli orafi e'l medico, ringraziatolo sommamente, si partirono allegrissimi, e la sera d'accordo cenarono tutti quanti insieme con la Brigida in casa pure di maestro Manente, in compagnia di Burchiello, col quale se ne ando poi a dormire il medico. Messer lo Vicario rimasto- col Magnifico voleva pure che si mandasse a pigliar Nepo per abbruciarlo; ma Lorenzo avendogli detto ch'egli era meglio assai starsene cheto, perciocchè facendone impresa, non riuscirebbe loro, avendo egli mille modi e mille vie per fuggirsi, e non si lasciar pigliare, come

po or ore e fama inestimabile, e dalla ple-

e fu sempre suo divoto.

Con grandissima attenzione, e c. sa non piccola contentezza avevano ascoltato i giovani e le donne la lunga novella d'Ama-

raula; ma non per questo avutone mai niano rincrescimento, anzi stranamente era piaciuta a tutti quanti; affermando conpace del Pilucca, dello Scheggia e dell'altra compagnia, questa portare il vanto di tutte quante l'altre beffe. Ma la bellissima Amaranta, veggendo esser già venuta. l'ora di dover dar finimento alla veglia, in cotal guisa parlando, disse: Poiche 🜬 cene son passate e le novelle fornite, e che il nostro proponimento coll'ajuto del Re altissimo delle stelle condutto avemo al fine da noi desiderato, giudico essere ettimamente fatto, che ce ne andiamo tutti quanti a dormire, sendo già buona, anzi grandissima parte della notte trapassata; la qual cosa lodata sommamente da tutti, si rizzò ella in piedi, e chiamato i famigli e le serve, accennò loro quello, che far dovessero, e poscia sorridendo, così seguitò di dire: Carissimi giovani, e voi amatissime fanciulle, inpanzi che noi ce ne andiamo a letto, ancorchè sia tardi, mi parrebbe, per servar la costuma di tal notte, che si dovesse prima pusignare un poco per chi voglia ne avesse; perciocchè, se bene si riguarda, tanto tempo lea che noi cenammo, che si cenereb-be quasi un'altra volta; il che molto lodarono i giovani, e piacque loro assai. Intanto comparsono, portati da' servitori, tre grandissimi piatti di stagno sopra tre scaldavivande, pieni di freschi e bene ac-

TERES CENT. conci tartufi ; laoude i giovani : ol savano avere o migliaçã è o veramente terta, musuapino o simile alche tolgeno il sapore al vino, si rallegra-rono fuor di modo, e tosto levatisi dal fuoço; cominciarono a mangiare di quei tartufi, e a bere di santa ragione. Ma mune delle donne, o fusse perchè voglia Mon avosse, o perchè non facesse lor male , o pure per onestà , non ve ne fu chi me volesse asseggiare, ancora che i giovani ne le pregassero strettamente; solo due di loro bevvero un mezzo bicchiere tra acqua. e vino, e poscia con Ameranta tolto da. loro onestamente congedo, gli lasciarono: a tavola, e andaronsene nelle loro camere... · a riposare. I giovani fatto un buono striscio a' tartufi, e bevuto di voglia, chi vol-: le restò a dormire con Fileno; gli altri con . buona compagnia se ne tornarono alle lo-, ro case.

Fine delle Novelle del Lasca.

# INDICE

# DELLE NOVELLE

# BEL PRESENTE FOLUME.

| Gli Editori ai loro Associati pag.     | •   |
|----------------------------------------|-----|
| A sua Eccellenza il Sig. Conte An-     | ••  |
| tonio Maria Borromeo. G. P             | VIE |
| All'Illustrissimo Signore il Sig. Gia- | ·   |
| como Dawkins Cavaliere Inglese ec.     | 317 |
| Vita del Lasca                         |     |
| La Introduzione al novellare           |     |

# PRIMA CENA.

## NOVELLA PRIMA.

# NOVELLA II.

Un giovane ricco e nobile, per vendicarse con un suo pedagogo, gli fa una beffa, di maniera che colui ne perde il membro virile, e lieto poi se ne torna a Lione...

### NOVELLA III.

8r

99

Lo Scheggia, coll'ajuto del Monaco e del Pilucca, fa una beffa a Neri Chiaramontesi, di manierache disperato e sconosciuto si parte di Firenze, dove non ritorna mai se non veochio

### HOYELLA IV.

Giannetto della Torre con accorto parole trafiggendo la insolenza d'un prosuntuoso, gli fa conoscere la sua arrogenza, e libera se e altri . . .

## NOPELLA P.

Guglielmo Grimaldi una notte ferito, corre in casa Fazio orafo, e quivi si muore; al quale, Fazio malizio-samente ruba una grossa somma di ducati, e sotterratolo secretamente, fitige, perchè egli era unche alchimista, d'aver fatto driento, e vas-

#### NOVELLA TI.

### NOVELLA VII.

### NOTELLA TIII.

U) 10 Abate dell'ordine di Badia,
passando per Firenze, visita San
Lorenzo per vedere le figure e la
libreria di Michel Agnolo; dove per
sua ignoranza e prosunzione, il
Tasso lo fa legare per pazzo... 151

Emercio Meleccini passando innunti garca a funcicia porta ella Giudia, ha per cossa di multo valore a gras parta, che egli ne fu per more a gras parta, che egli ne fu per more a gras a directa geloso della more giovare; la quale di ciò contani, targnata, con un suo emerte opera di modo, che ella viene agli attenti suoi, e per disgrazia accaduta al marrito, piglia poi lo amante per suo sposo.

# SECONDA CENA.

Introducione . . . .

#### BOYELLA PRIMA.

Lazzaro di Maestro Basilio da Milano va a veder pescare Gabbriello
suo vicino, ed affoga; onde Gabbriello per la somiglianza, che seco
aveva, si fa lui, e levato il romore,
dice esser affogato Gabbriello, e
come se Lazzaro susse, divenuto
padrone di tutta la sua roba, do-

po, per modo di compassione, sposando un'altra volta la moglie, seco e con i figliuoli, commendato da ognuno, lietamente lungo tempo vive. 183

### NOVELLA II.

Mariotto Tessitore Camaldolese, detto Falamanna, avendo grandissima voglia di morire, è servito dalla moglie e dal Berna, amante di lei. e credendosi veramente esser morto, ne va alla fossa. Intanto senten-dosi dire villania si rizza, e quelli che lo portano, impauriti, la ciano andare la bara in terra; onde egli fuggendosi, per nuovo e strano ac-cidente casca in Arno, e arde, e la moglie piglia il Berna per ma-

### NOVELLA III.

La Lisabetta degli Uberti innamorata, toglie per marito un giovane povero, ma virtuoso, ed alla madre, che la voleva maritar riccamente, lo fa intendere; onde colei adirata ceroa di disfare il parentado. Intanto la fanciulla, fingendo un certo suo sogno, coll'ajuto d'un frate, viene con buona grazia della madre agli attenti suoi. . . 231 Lasca. 29

#### NOVELLA IV.

Lo Scheggia, il Pilucca ed il Monaco danno a credere a Gian Simone Berrettajo di fargli per forza
d'incanti andar dietro la sua innamorata. Gian Simone per certificarse, chiedendo di veder qualche segno, gliene mostrano uno che lo
sbigottisce; e non gli piacendo di
seguitare, operano di sorte, che da
lui cavano venticinque ducati, dei
quali un pezzo fanno buona cera. 14

# NOVELLA V.

Currado signore dell'antica città di Fiesole, accortosi che il figliuolo si giaceva con la moglie, sdegnato, gli fa ambedue asprissimamente morire, e lui dopo, per la soverchia crudeltà, è dal popolo ammazzato. 1

#### NOTELLA FI.

Lo Scheggia ed il Pilucca, con due loro compagni fanno una beffa a Guasparri del Calandra, onde egli fu per spiritare; poi con bellissimo modo gli cavano un rubino di mano, il quale da lui ricomperato, si sguazzano i denari.

## HOPELLA VII.

Taddeo Pedagogo, innamorato d'una fanciulla nobile, le manda una lettera d'amore, la quale venuta in mano al fratello, lo fa, rispondendogli in nome della sirocchia, venire in casa di notte, dova con l'ajuto di certi suoi compagni gli fa una beffa di maniera, che il pedante, quasi morto e vituperato affatto, si fugge da Firenze...3

### NORELLA VIII.

Un Prete di Contado s'innamora d'una fanciulla nobile sua popolana, la quale da lui sollecitata, non volendo far la voglia sua, lo dice ai fratelli, i quali gli fanno una beffa, nella quale fra gli altri danni gli rubano i danari e altro, di poi lo lasciano legato per gli granelli a un cipresso. Egli astutamente d'ogni eosa si libera, e dalla gente è tenuto migliore che prima..... 341

### NOVELLA IX.

Neri Filipetri amico e compagno di Giorgio di Messer Giorgio, gli contamina una sua innamorata lasciatagli in custodia, onde da lei è ributtato e ripreso; perlochè Giorgio di poi tornato, per vendicarsene, gli sa una beffa, della quale esce a bene, salvo che per sempre ne perde la donna da lui amata. 355

#### NOVELLA X.

Monna Mea viene a Firenze per la dote della Pippa sua figliuola, maritata a Beco del Poggio, il quale non avendo ella seco, è consigliata che menì in quello scambio Nencio dell' Ulivello, il quale è poi dalla padrona messo a dormire colla Pippa; la qual cosa poi risaputo Beco, si adira con le donne, e falte richiedere in Vescovado, onde poi il prete della villa accomoda il tutto

# TERZA CENA

# NOVELLA X.

#### E ULTIMA.

Lorenzo vecchio de' Medici da due travestiti fa condurre maestro Manente ubriaco una sera dopo cena segretamente nel suo palagio, e quivi, ed altrove lo tiene, senza sapere egli dove sia, lungo tempo al bujo, facendogli portar mangiare da due immascherati; dopo per via del Monaco buffune dà a credere alle persone, lui esser morto di peste, perciocche, cavato di casa sua un morto, in suo scambio lo fa disotterrare. Il Magnifico poi con modo stravagante manda via maestro Manente, il quale sinalmente, creduto morto da ognuno, arriva in Firenze, dove la moglie, pensando che fusse l'anima sua, lo caccia via come se fusse lo spirito, e dalla gente avuto la corsa, trova solo Burchiello, che lo riconosce, e piatendo prima la moglie in Vescovado, e poi agli Otto, è rimesso la causa in Lorenzo, il quale, fatto venire Nepo da Galatrona, fa veder alle persone ogni

cosa essere intervenuta al Medico per forza d'incanti; sicchè riavuta la donda, maestro Manente piglia per suo avvocato San Cipriano. . 385

# DICHIARAZIONE

# DE' VOCABOLI

E luoghi più difficili

Che sono sparsi nella presente Opera.

A

Adiraticcio, vale alquanto adirato.
aitante, vale robusto.
andare ai versi, vale secondare, e seguitare
l'altrui parere, o volontà.
andare a vanga, succedere le cose prosperamente.
andare di nicchera, andar bene.
andare alla china, per andare all'ingià.
ariento, per argento.

arrovellarsi, vole arrabbiarsi, o stirrarsi rabbiosamente. artatamente, con arte, iugegobiamente, astutamente.

aspettare a gloria, vale attendere chiechesia con grandissimo desiderio.

attenti, per intenti.

avere un' allegrezza a cielo, vale aver somma allegrezza.

avere il cervello a 'partito, per operara attentamente.

B

babbo, padre. balatro, per baratro.

balioso, che ha balia, e forza, robusto.

a bandiera, significa a caso, e senza ordine.

battuti, diconsi coloro che vanno per la città vestiti di cappa e cappuccio, detti così dal battersi che cotali uomini talora soglion fare colla disciplina.

bazziche, per bazzecole, e vale picciole masserizie.

befania, per Epifania.

bel cero, dicesi a uomo stupido, e balordo, a cui si dice anco, bel fusto.

berlingaccio è l'ultimo giovedì del carnevale così chiamato in Toscana.

bertucce, osteria nota in Firenze.

bonario, vale semplice.
brigata, per famiglia.
da bosco e da riviera, vale atto a qualunque cosa.
buiccio, diminutivo di bujo.

#### C

caccabaldole, carezze, vezzi, atti e parole lusinghevoli.

cagionevole, di debol complessione, e mal temperato a sanità, e a cui ogni poco d'incomodo o disagio è cagione di male. calze, per calzoni.

camato, bacchetta lunga, e per ogni sorte di bastoncello sottile.

cofuno, vale canestro, corbello.

dare un canto in pagamento, fuggirsi nascosamente.

caparbietà, vale ostinazione.

caponi di carnesciale, sono maschere intiere, che si usano in carnevale, e che ricuoprono tutta la testa.

Careggi, vale campo regio, nome di una villa della Casa Medici, fatta fabbricare da Cosimo padre della patria.

caricar la balestra, dicesi il mangiare e bere disonestamente a crepa pelle; metaforicamente per usare il coito.

esser carne grassa, vale nauseare. cavallotto; cavallo forte.

458 ceffatone, vale ceffata grande, o grande schiaffo.

cercar maria per ravenna, si dice per cercar le cose dove elle non sono.

cerchia, lo stesso che cerchio, e si prende anco per giro; onde far le cerchie maggiori, vale, fare il giro o il circuito maggiore.

chiazzato, vale macchiato.

in chiocca, metaforicamente in abbondana, si dice nevicare a chiocca.

chioceare, dar delle busse, battere, ciarpame, arnesi vili.

cicaleccio, per cicalamento, ciarlata. cioppa, sorte di veste da donna. ciurmare, vale dar a bere, ed ubriacare;

vale ancora ingannare, dare ad intendere una cosa per un'altra.

coltroue, coperta da letto di panno line piena di bambace.

confessare il cacio, che vale dir la cosa com' ella sta.

convegna, convenzione.

corso tre volte in chintana, qui si prende in significato disonesto, e significa il congiungimento dell'uomo con la donna.

D

dareguene, per glie ne daremo. dar la via, lasciar passare.

der la voltu, impazzire.

desco molle, tavola servita di carni fredde. destatojo, per sveglia degli oriuoli, che suona a tempo determinato per destare. diniccolato, per dinoccolato, vale rotto. dire improvviso, vale dire all'improvviso, verseggiare all'improvviso.

disgraziare, lo stesso che disgradare, e vale stimar meno.

docciando poi si difilò, docciare, vale versare, difilare, vale muoversi per andar con prestezza.

donna del corpo, vale matrice.

F

sai, e del buono.

far suo agio, vale fare a suo comodo.

far convenevoli, vale far cerimonie.

far formica di sorbo, vale star sodo alla
macchia; cioè lasciar dire uno quanto
vuole, il qual cerchi cavargli alcun segreto di bocca, e non gli rispondere; o
rispondergli di maniera che non sortisca
il desiderio suo.

falsare la sodomia; contraffare, adulterare.

fatto un buono striscio ai Tartufi, vale averne mangiati di molti.

farinata, vivanda fatta d'acqua e farina.

federa, sopraccoperta di guanciale fistin e guisa di sacchetto. feltro, vale mantello o gabbano. un fibr d'embrici, file di tegole, che stang no vicine una all'altra. fiorino, spezie di moneta, che al tempo del Lasca cambiavasi per dieci lire; onde aver pegno il fiorino per dieci lire, vale aver pegno tutto il suo avere. forbottare, vale dar busse, picchiare. fregola, qui vale uzzolo, appetito intenso. frutte di frate Alberico, per battiture, proverbio preso da Dante, Inforno 33.

G

gagliofferia, astratto di gaglioffo, che è nome ingiurioso, come galeone, manigoldo, poltrone e simili.
gammurra, veste da donna.
garbo, strada nota in Firenze.
garritola, vale sgridatala, ripresala, da garrire, sgridare.
gavocciuolo, per gavocciolo enfiato, cagionato per lo più dalla peste.
gherone, pezzo che si mette alle vesti per giunta, e si prende per alcuna parte del vestimento.
ghigiando, per ghignando, sorridendo.
S. Ghirigoro, per S. Gregorio.
giarde e natte, per besse e burle...

giocare a germini, giocare a minchiate, giulleria, vale buffoneria. giuntatore, truffatore, furbo. giustizia, far mala giustizia, far cattivo giudizio. gogna, luogo dove si legano in pubblico i

gogna, luogo dove si legano in pubblico i malfattori colle mani di dietro, e col ferro al collo.

gongolare, vale rallegrarsi, giubbilare.
cosa caduta in grembo al zio, proverbio,
che vale venire il negozio in mano di
chi l'uomo appunto vorrebbe.
grembiule per grembiale.

alle sante guaguelle, giuramento, vale per il Santo Vangelo.

guaire per dolersi o rammaricarsi. guardare a stracciasacco, vale guardar di mal occhio.

I

imbavagliaronlo, imbavagliare, coprire altrui il capo o il viso con un panno. immascherati, per mascherati. impappaficati, messosi il pappafico, che è un arnese di panno che si pone in capo per difendersi dal vento. improntitudine, per importunità. indettato, restato d'accordo di quel che s'ha fare o dire. infuocolato, per infocato, riscaldato.

462 Innocenti, così detto lo spedale dove si portano i bastardi in Firenze. intrafinefatta, per affatto, in tutto e per

isbonzolato, per rovinato; isbonzolare è il cader degl'intestini nella borsa. istiancio, per istiancio, di traverso.

L

lattovaro, è un composto di varie cose me-dicinali ridotte a consistenza simile a quella della mostarda, e che ha per soggetto lo zucchero o il mele. lavaceci, vale scimunito, dappoco.

lavoranti di palco, sono quegli operai, che lavorano in Firenze nelle botteghe dei

lanajuoli sopra de' palchi o soffitti. lettere d'appigionasi, lettere grandi scritte in quella polizza, nella quale si legge, appigionasi, e si pone nella facciata dei luoghi che si hanno da appigionare.

ligiare, per lisciare. livi, *per* ivi.

a macca, a ufo, senza spesa. la bella madonna, bella padrona. il Magnifico, cioè Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico.

Malagigi, nome di uno stregone. manicare, vale mangiare.

manicare, vale mangiare.
marangone, o maragone, Garzone di leguajuolo.

gnajuolo.

S. Martin la palma, luogo cinque miglia in circa distante da Firenze fuori la Porta a S. Friano.

mazza, sottil bastone, e baston grosso.

metter la bietta, mettere un pezzetto di
legno per impedire di aprire il saliscen-

do della porta.

mettere a saccomanno, per saccheggiare,
dare il sacco.

Michelagnolo, per Michelangelo Buonarroti, celebre pittore, scultore e architetto Fiorentino.

mogliata, per tua moglie, e mogliama, e mogliema, per mia moglie.

montar la luna, mettersi in collera.

la moría de' Bianchi. Pare che l'Autore voglia indicare, e denominare così la peste descritta dal Boccaccio.

mostra, luogo delle botteghe dove si tengono le mercatanzie perchè sian vedute. mota, fango.

muglio e mugghio, suono propriamente della voce del bestiame bovino; ma si dice anche d'altre bestie; qui vale grido lamentevole e grande.

N

nottola , saliscendi di legno. n' un tratto, per in un tratto.

0

Ontani, albero, latin. alnus.
Orafo, per orefice.
Otto, Magistrato in Firenze composto di
otto giudici, detto degli Otto.

P

paciozza, una buona pace.
palco della libreria, solaro, soffitto.
palafitta, lavoro di pali ficcati in terra per
riparare all' impeto del corso de' fiumi.
pancone, panca grossa.
pari e caffo, maniera di scommettere se
il numero sarà pari o caffo.
di paruta, di apparenza.
palandrano, gabbano, o mantello.
partigiana, spezie d'arme in asta.
aver la Pasqua in Domenica, proverbio

aver la Pasqua in Domenica, proverbio che si dice quando alcun fatto succede secondo che si desidera.

pauriccia, piceola paura. peltro, è lo stagno rassinato con argento

pentacoli, pezzetti di pietra, di metallo o d'altro, in cui erano effigiati caratteri o figure stravaganti, e che portati al collo credevansi preservativi contro le

malie.

pescare per il Proconsolo, figuratamente operare in vano.

pesta, strada segnata dalle pedate de' viandanti, onde drizzarsi sulla pesta vale cominciar la sua solita diceria.

piaggiare, secondar con dolcezza di parole

piaggiare, secondar con dolcezza di parole l'altrui opinione. piatendo, piatire, litigare in giudizio.

piena e piuza, piena piena, pienissima. pisciar nel vaglio, proverbio, gittar via il

rippione, vale colombo giovane, o piccione.

pittima casalinga è una decozione di aromati in vino prezioso, la quale reiteratamente scaldata, e applicata alla regione del cuore conforta la virtù vitale. Poggio villa della Casa Medici.

gione del cuore conforta la virtù vitale. Poggio, villa della Casa Medici.

avere una pollezzola al forame, figurata-

mente aver pregiudizio.
ponzare, vale far forza per mandar fuora
gli escrementi del corpo.

Porsantamaria, strada di Firenze così detta.

pretto, vin pretto, vale vin puro o sen
z'acqua.

Lasca.

proferir Roma e Toma, proferire gran cose, proverbio. prováno, vale ostinato, caparbio. pusignare, mangiare dopo la cena.

are horas Q was to their

quadro, per tavola di figura quadrata.
quarantana per quarantena, spazio di 40.
giorni.

garas meganer 🔏 pilog Franci

Raggricciato o rannicchiato, vale saccolto in se stesso collo membra, rangolare, vale aprir la gola gridando siorzatamente.
rezzo, ombra degli alberi, rimbotti, per rimbretti, rinfacciamenti, rimproveri, roncola, coltello, adunco per use dell'agricoltura.
ruzzo, il ruzzare, cavare il russo del capò vale far stare a segno, e in cervello es

sargia, specie di stoffa da far cortineggi e simili cose.

. 1

- chiore; vestimento del husto co quarti lunghi, ma serve ad uomo solamente. Lat. sagon.
- mnto, entrare in santo y si dice delle donne la prima volta che vanno alla Chiesa dopo aver partorito.
- scerpellone, error solenne nel parlare, o nell'operare.
- sobizzatojo, strumento col quale s'attrae, e schizza acqua, o licore per diverse operazioni; ma qui vale il membre virile.
- sciatto, sciumannate, negligente, scomposto. scoreggia di sovatto, striscia di cuojo, col-
- la quale si percuote altrui.

  scorzone, spezie di serpe, ma si dice ance
- di persona rozza.
  scotto da Prelati, vale desinare e cena abbondante.
- soutiscione, aumentativo di scuriscio, se scudiscio; che val dire sottil bacchetta figuratamento da quella bacchetta con che si battono i panni; qui vele per gio-
- vane robusto.

  seguo, per l'orina degli ammalati, che si
  mostra al medico.
- servigiale, uomo di servizio o servente.
- serqua, numero di dodici; e dicesi propriamente d'uova, di pane, e altre cose simili.
- sgbigauzzo, piccola risata.

468 sgocciolare il barletto, si dice di tutto di che uomo sa d'alcuno affare; si dice n-

che in senso disonesto.
sgominare, metter sottosopra.
smagliare, si dice del vino generoso che

brilla e zampilla. dar la soja, spezie di adulazione mescolata

solluccherone, vale titillante, allettante, sommesso, la lunghezza del pugno col dia

grosso alzato.
sopperisse, supplisse, da sopperire, supplire.

sospetticcio, per piccolo sospetto. sottecchi, vale di nascoso, alla sfuggiasca di sovvallo si dice di cosa che viene sena spesa, e per lo più da godersi in brigata.

spedalingo, Prefetto dello spedale. spillare una botticina, trar per lo spillo il

sprimacciato per spiumacciato.

di poco momento.

stare in cagnesco, con mal occhio, con viso arcigno. stare dirimpetto a corda, vale a dirittura.

stare dirimpetto a corda, vale a dirittura, stinieri, o schinieri, arnese per lo piu di ferro che difende le gambe ai cavalieri, stoviglie, tutti i vasi di terra per uso di

stoviglie, tutti i vasi di terra per uso di cucina.

strosciare, romoreggiare; e dicesi propriamente di quel romore che fa l'acqua in

strosciare, romoreggiare; e dicesi propriamente di quel romore che fa l'acqua in cadendo. suguantone rosso, specie di drappo ordinario.

T

Tarpea di Roma, per la rupe Tarpea. tirchio, avaro

tregenda, nome inventato da persone semplici per dinotare alcuna favolosa bri-

gata che vada di notte attorno con lumi accesi.

traggetto o tragetto, piccolo sentiero non frequentato.

trambusto, travaglio, sollevazione, disturbo. trarsi di testa, levarsi il berretto o cappello. tratto, innanzi tratto, vale primieramente. trasognato, stupido, insensato.

trasecolato, per maravigliato.

trebbiano, spezie di vino bianco per lo più dolce; ed anche l' uva di che ei si fa, la quale è altresi detta Trebbiana.

tremare a verga a verga, tremare eccessivamente.

tromboli, per tomboli, capitomboli.

trovare il bandolo, è trovare il modo, e superare le difficoltà nel far checchesia. trovar stiva, vale trovar il modo di far checchesia.

vaccherencia, strada di Firenze così detta vagheggino, damerino, vagheggiatore. vangajuole, spezie di rete da pescare. veguontoccia, per appariscente, alquanto

avvenente.

versiero, nome finto di demonio. Uffizi in Roma, cariche che si comprano,

e rendono un certo guadagno.
vitalbe, pianta nota, la quale produce i
suoi rami simili a' tralci della vite.

viuzze, per piccole strade.

uncino da cor di fichi, qui vale per membro, ed attaccar l'uncino, vale congiungersi carnalmente. Uncino propria-mente è uno stromento di ferro adunco e aguzzo.

volta, per cantina, stanza sotterranea. uscir di gineprajo, uscir d'intrigo. uscir de gangheri, per mettersi in collera. uva sancolombana, sorte d'uva così detta,

Z

Zinghinaja, significa l'abituale indisposizione di chi uon è sempre malato, ma non è mai ben sano.

# NOTE

DEL SIG. N. N. FIORENTINO

alla seconda Cena

delle Novelle

# DEL LASCA

tratte da un Codice manoscritto

della Libreria

DEL SENATOR JACOPO SORANZO.

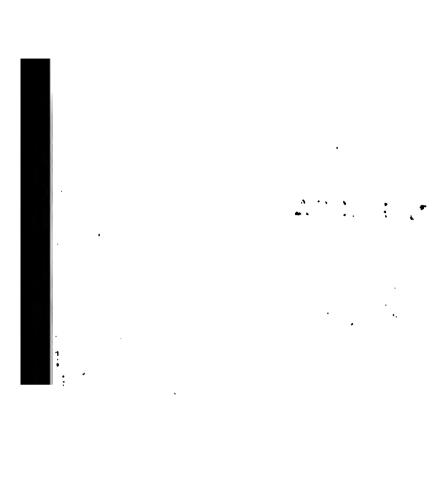

#### LETTERA

Del P. Maestro Fr. Domenico M. Pellegrini, Domenicano, Bibliotecario del Convento del Rosario sulle Zattere in Venezia; all' Editore.

L'iccole prontamente le Note alla seconda Cena del Lasca che io teneva già preparate, non dubitando punto che le sarebbero state grate per la stampa che delle Novelle di cotesto Autore ne farà. La copia è tratta da quella stessa che di sua mano il chiariss. Apostolo Zeno fece dal Codice MS. della Libreria del Senator Jacopo Soranzo; ed io tal e quale gliela trasmetto perchè ne arricchisca la sua edizione, come credo, con note di Antonmaria Salvini; perchè è da presumere che sieno le stesse, le quali a penna aveva aggiunte alla sua copia a stampa il Pinelli. S'aggiungono a penna (così ne scrive nell' Indice de' suoi libri, T. V. num. 3332.) Note d'Antonmaria Salvini sopra la medesima, (Cena seconda) e la Novella X. della terza Cena. E in fatti la copia che dissi fatta di

mano dello Zeno delle Note ha ancora la detta Novella X. la quale vorrei collazionare colla stampa fattane del 1756. colle finta data di Londra, ma non l'ho nè posso trovarla da questi libraj, e mi manca l'ozio di andarla a confrontare in altre la brerie; oltre la difficoltà di poter portare fuori di convento a quest' effetto il Codicetto Zeniano. Forse non sarebbe inutile una tal collazione, perchè trattasi di cosa copiata di mano dello stesso Zeno. Amerei che si degnasse di far noto da chi fu servita di tai Note, non per motivo di vanistia, ma perchè sappiasi che delle cose la sciateci dallo Zeno e si ha cognizione, e si sa farne uso.

Del Novelliere di Gentil Sermini ho cominciato subito a farne trar copia in quella misura appunto, che anche da lei si conviene. Mi spiace solamente che il copista non ha si buon carattere, come il copista di queste Note; ma in compenso è più intelligente; e spero che nella collazione, ch'io era già disposto a farne, non sarà duopo di gran correzioni, avendogliene anche fatta far meco per addestrarlo sulla lettura del Codice. Quanto alle notizio ehe intorno all'Autore e all'Opera stenderò, io sono dispostissimo a dargliele per illustrazione della stampa; qualunque riuscir possa dalle scarse mie forze il lavoro. Già non potranno esser molte, perchè, per quanto io ne abbia chiesto anche costì in Toscana, come al chiariss. Sig. Canonico Bandini, al Sig. Proposto Lastri ec., non potei trarre verun lume nè dell'Autore, nè dell'Opera, come neppure dagli Scrittori Toscani, che scorsi. Il tutto è stato da me ricavato dalla lettura dell'Opera medesima, e dal combinare altre notizie letterarie.

Altro per ora non restami, che rivezirla, e confermarmi.

Venezia li 4. Febbrajo 1792.

Altra Lettera del suddetto P. Maestro Pellegrini, al medesimo.

Market Street opo molto ritardo, per vari imbarazzi, e per qualch' incomodo ancor di salute, le mando le Varianti deila Novella X. della terza Cena del Lasca, che le promisi, tratte dal medesimo Codicetto (che gia le descrissi) dello Zeno, del quale trassi le Annotazioni del Salvini, ch' ebbi l'osor d'inviarle. La collazione, benche un po' lunga e tediosa, fu fatta da me stesso con tutta diligenza. La stampa nella maggior parte può dirsi più perfetta del Codice Zeniano, come dal confronto potei conosce-re; con tutto ciò il Codice serve benissimo a qualche correzione della stampa, el a qualche osservazione di lingua, scorgendovisi osservate promiscuamente, per mezzo di questo confronto, dai Codici certe diverse desinenze, declinazioni, conjugazioni, e modi di dire. A queste varianti mi son ristretto; forse però avrò usato della superfluità; ed ella in questo caso ne userà a suo giudizio. Per cagion d'es. dove la stampa, parlando d'un colombo, dice maggior volatore, non ho creduto superfluo segnar la variante maggior lavo-ratore, essendomisi affacciato alla mente il modo di dire de' Francesi ai cagnotini, che stan su due piedi co' due anteriori quasi

vogando, travaille, travaille, travaglia, lavora. Forse la mia osservazione non luogo; ed ella potrà lasciare questa varian-

te, ed altre che tali le paressero.

Quanto alla scelta delle Novelle del Sermini, la copia fu da me già collaziona-ta, e cercate le notizie che ho potuto trovare, le quali sono pur poche; con tutto ciò dirò qualche cosa, e forse mi riuscirà i ritrovarne qualcun'altra. Sapendo che l'affare non pressa, non mi son occupato nell'estensione, avendo specialmente dovuto attendere ad altro. Desidero per tanto saper da lei quando disegni di produrre coteste Novelle, che già da se formeranno un tometto È vero però, che non avendo io veduta la forma della sua edizione, non posso giudicarne con tutta sicurezza.

Scrivo dalla villeggiatura, dove ho portato le varianti per metterle al netto, onde non tardar più; perciò può ella differire s rispondermi per la metà del venturo. E

facendole riverenza mi confermo.

Dalla villeggiatura di Monsignor Vescovo di Concordia li 26. Ottobre 1792.

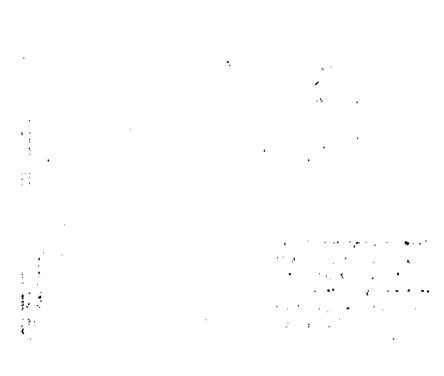

## DELLA SECONDA CENA

NOTELLA I.

Di cotesta somiglianza di persone, dove consiste la presente Novella, si ritrova medesimamente in Plauto una Commedia intitolata i Menecmi, dalla quale hanno imitato il Trissino nei Simillimi, il Firenzuola ne' suoi Lucidi, l'Ambra nei Bernardi, il Caro negli Straccioni, ed altri....peg. 183, l. 14

| 4 | The second second                             |
|---|-----------------------------------------------|
| F | isa venne in potere de Fio-                   |
|   | rentini l'anno 1406 184 l. 16                 |
| Į | the state of the second section of the second |
|   | pone, o pure ostinato 185. l. 14              |
| į | fal del vermo, così ancora si                 |
|   | chiama una certa malattia                     |
|   | de' cavalli 186. l. 12                        |
|   | de cavalli                                    |
|   | Indare ai versi, vuol dire se-                |
|   | condare l'umor suo, dal Lat.                  |
|   |                                               |
|   | morem gerere 188. l. 4                        |
|   | l'action Descensola niggers                   |
|   | l'antico Provenzale piagere                   |
|   | per piacere. Piagentiare di-                  |
| 7 | ceano gli adulatori 188. l. 5                 |
| ı | angajuole , Lat. sacculum, vel                |
|   | Funda                                         |
|   | alojitta, Lat. Vallum 100. 1. 2               |
| l | lezzo, cioè da meriggio 189. 1/-              |
|   | I galla, Lat. summis aquis. 109. L.           |
| j | Tatto della necessità virtà Lat.              |
|   | in desperacionem virtulem                     |
|   | convertere                                    |
| 1 | convertere                                    |
| ] | l Fiorino d'oro si coniò la                   |
|   | prima volta circa all'anno                    |
|   | 1253. Il detto Fiorino pre-                   |
|   | se il nome da quello della                    |
|   | città, e la sua prima valuta                  |
|   | fu in circa a due lire Vene-                  |
|   | ziane :                                       |
| 1 | 6. Caterina è una Chiesa de'                  |
|   | PP. Domenicani 199. l. 2                      |
|   |                                               |

NOVELLA II.

Si dice de' Bianchi, perchè nata in Levante verso il Catajo, e l' India superiore.

L' Ammirato nelle sue Istorie dice, che in quella mancarono 600. uomini il giorno, e in questa, al riferire del Varchi, ne perirono 200. 206. l. 4.

Chi nasce in Domenica è senza sale, cioè sciocco, non avendolo potuto avere nel Battesimo a S. Giovanni per non esser aperto l'Uffizio del sale. (Questo è detto per

Lasca.

facezia, poichè sempre in S. Giovanni vi si conserva) Così lo spiega Francesco Ser-donati ne suoi Proverbi MSS. 207. Capitano de' Fiorentini nel 1390. Armignac è una Provincia della Guascogna. Benche l'arme sia propria dei Nobili, è opinione de le-gisti, che ciascuno a suo pia-cere possa pigliare l'arme. 207. l. 28. È tanto tondo di pelo " Minchione, e tondo più dell' o di Giotto. Malmantile c. 6. st. 82. Giotto famoso pittore Fiorentino. V. il detto Com., . . 207. 1. 31. e il Vacari. nanzi che lasciassi il pappo, e'l dindi. Dente Purg. c. XI. 208, l. 17. Scimunito, cioè sensa cervello. cono cicisbei, dal Genovese ceci bei. 20g. l. 32. Serenate, cioè cantate fatte di Sopperisse, cioè supplisse, o facesse le veci del marito. . 210. l. 8. A Beccatelle, cioè a fieno. . 210. l. 10. Monna Antonia, cioè Madonna, e vale mia donna, e padrona. . . . . 230. l. 21. . .

. . 211. l. 21.

Mogliama, cioè mia moglie. V. il Gelli nel suo Errore, e altri » L'usò prima il Boccaccio nel Decamerone, ed altri Autori del buon secolo di nostra lingua » . . . . 211. l. 13. Le Fregagioni, dice Galeno, sono di due sorte; le dure, e le morbide: le prime fanno scemare la carne, le seconde la fanno crescere. Quelle Fregagioni io credo, che fussero di quelle, che fanno

crescer la carne. . .

La donna del corpo non è al-

tro, che l'utero, causa di tanti mali alle femmine. . 211. l. 24. L'Orazione di S. Nasissa è un picciol discorso assai allegro sopra una statua, di M. Annibal Caro, ed è assai raro. 212. l. Candida jamdudum cingantur colla lacerti. Ovid. de Arte amandi ( mi par l. 2. ) è il fare alle braccia. . . . . 212. l. 20. Stare in orecchi. Virg. auribus arrectis. . 212. l. 22.

Più tosto stanco, che sazio. Giovenale, credo nella Sat. VI. parlando di Messalina: Et satiata viris, nondum lassata recessit: il qual passo cita il Boccaccio nel Gerbac-

cio V. anche il Petrarca nel Trionfo d'Amore. . . . 212. l. 27. Ognissanti, sono Francescani, detti Zoccolanti dagli Zoccoli, che devono portare, e dalla fune che cingono, e perchè non portano danari. Vedi il Bandello nel 3. Tomo delle sue Novelle, che di tutto questo ne dice l'origine. . . . . . . . . . . . 215. l. 1, Da medici fusse stato sbrigato, cioè spedito, senza rimedio. . . 215. l. 21. Le guance dai primi fiori. Virg. prima slorente juventa. . . 216. l. 26. Berlingaccio, che vuol dire in burlesco sbevazzare, mangiar molto. . . . 217. l. 34. Befania, vale a dire Befana, donna brutta: così io direi, perchè nella vigilia dei Regi, che vengono il dì 6. di Gennajo, i Toscani, credo, solumente conducono dei fantocci di cencio, o paglia ri-

pieni, vestiti all'usanza di qualche maschere, che s'usano nel carnovale, e l'accompagnano per tutta la città con le torce accese, e granate, e covoni di paglia, con suono di corni, campa-

485

## ROYELLA III.

| antore ancora di varj libri<br>Italiani, disse nella Macche- |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| ronèa: Est locus in quadro,                                  |     |
| rouga: Est tocus us quadro,                                  |     |
| salam dixere priores 237. 1.                                 | 4.  |
| Questa porta colle sue mura                                  |     |
| fu fabbricata nel 1258 238. l.                               | 19. |
| Il color verde significa robustez-                           |     |
| za. Virg. Aen. L. V. Euria-                                  |     |
| lus forma insignis, viridique                                |     |
| juventa: il bianco presagisce                                |     |
| cose favorevoli: il rosso è                                  |     |
| segno d'allegrezza. Ovid. de                                 |     |
| Trist. Non est conveniens                                    |     |
| luctibus ille color 239. 1.                                  | 18. |
| Che avea lunga la barba à                                    |     |
| mezzo il petto, divoto, e ve-                                |     |
| nerabile d'aspetto. Ariost.                                  |     |
| c. 11 241. l.                                                | ı.  |
| Zaccheria, in dialetto Vene-                                 |     |
| ziano vale farneticare, va-                                  |     |
| gellare                                                      | 17. |
| Andare alla grascia, cioè an-                                | •   |
| dare in fumo : il bestiame è                                 |     |
| sottoposto alla grascia: cava-                               |     |
| to da Plauto nel Curcul.                                     |     |
| ove dice: Pecuaria res milii                                 |     |
| vertit male.                                                 |     |
| Nota per i frati che fanno il                                |     |
| cozzone, e non si sa quasi                                   |     |
| mai parentato, che non v'en-                                 |     |
| tri il frate                                                 | 2.  |

· ·

!

## NOVELLA IV.

| Arg. Nel 1537. si cominciò a         |
|--------------------------------------|
| battere in Firenze lo scudo,         |
| ducato di buonissima lega . 249-1 9. |
| Uomini di buon tempo, cioè           |
| hilaritati indulgentes 250 I. z.     |
| Il gioco de' Germini è simile        |
| a quello delle Minchiate. V.         |
| il Malmantile nelle sue no-          |
| te, e il Firenzuola nella sua        |
| Novella VIII 250 l. 17.              |
| Zoroastro, cioè maestro di ma-       |
| gia. Il Petrarca nel 3. del-         |
| la Fama: Dove è Zoroastro,           |
| Che fu dell' arte magica in-         |
|                                      |
| ventore                              |
| Gio. Aldobrandini uscito la 4.       |
| volta Gonfaloniere nel prin-         |
| cipio dell'anno 1412. delibe-        |
| rò con i Priori suoi com.            |
| pagni, che la Chiesa mag-            |
| giore di Firenze, edificata          |
| l'anno 401. e chiamata fino          |
| allora S. Reparata, si chia.         |
| masse in avvenire S. Maria           |
| del Fiore, come presente-            |
| mente s'appella 252. 1. 32.          |
| A gangheri, cicè scousigliato.       |
| Lac. Inconsultus 254. 1 6            |

•

tovato Serdonati. Darci la soure sul pte. Terenz. ne' suoi Adelfi: suo se gladio jugulare. 267. 1. Nicchera, cioè niente, o an-dasse in fumo.

Alle spese del Crocifisso; oggi si dice: alle spalle del Croci-

fisso, vale a dire alle spese di qualche signore. . . . . 268. I. Tranello, cioè inganno, da trarre, portar via. Di sei centinaja, cioè un por-co, che passi il peso il 600. libbre. . 269. l. 24.

ne principiò in Toscana nel 1240. e nel 1345. fu proibito per giusti motivi a que-sto tribunale tener le carce-. 272. l. In gogna, cioè alla berlina, in derisione al popolo.

Direi ancora più de' frati, perchè: Seren di verno, e nugolo di estate, Amor di Donna, e discrizion di Frate.

V. ancora le Chiliadi di Erasmo, e Niccolo Franco ne suoi Dialoghi. . . . . . 273. l. 17.

#### MOVELLA F.

| Questa città di Fiesole fu di-             |
|--------------------------------------------|
| ssatta da' Fiorentini nel 1010.            |
| È delle più antiche città d'I-             |
| talia                                      |
| Alféa tumidae sic transfuga Pi-            |
| sae Amnis in extremos lon-                 |
|                                            |
| ge flammatus amores. Stat.l.1. 282. l. 17. |
| Rimedj vani. Hei mihi quod                 |
| nullis amor est medicabilis                |
| herbis. Ovid Met. l. XIV 283. l. 17.       |
| At Regina gravi jamdudum                   |
| saucia cura Vulnus alit ve-                |
| nis, et coeco carpitur igni.               |
| Virg. Aen. l. IV. non se ne                |
| accorgendo                                 |
| Che dirò io de' fratelli, ec. e            |
| de' padri. Cambise Re dei                  |
| Persi con due sorelle, e Ca-               |
|                                            |
| ligola IV. Imp. con tre so-                |
| relle: Mirra con suo padre:                |
| Edippo con sua madre: Hi-                  |
| no con sua madre. V. i Ca-                 |
| taloghi d'incerto, che sono                |
| del D. Ortensio Lando, stam-               |
| pati dal Giolito 288. l. 30.               |
|                                            |

In che modo vi posso io dar aita. Ovid. Dulcibus est verbis mollis alendus amor. Un poeta, che non mi sovviene chi sia, dice così della fortuna: Sed fortuna diu gressu non pergit eodem, Spesque hominum vanas insidiosa facit . . 291. Cappelletto alla Greca. Lat. Pileus Arcadicus . . . 296. 1. 18 Mostrando tuttavia lieta cera. Plauto dice; aegre se hilarem dare . 298. l. 14 Lestrigoni, popoli crudelissimi dell'Italia presso Gaeta, che vivevano di carne umana. Simili popoli sono presso Erodoto, che vivevano di carne umana, chiamati Androfagi 302. L.

#### NOVELLA VI.

Via della Scala, contrada di

| 493                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|
| Di Calandrino V. il Bocc.<br>nelle sue Novelle in più luo-           |
| ghi 314. l. 6.                                                       |
| ghi 314. l. 6. Del Grasso legnajuolo V. nel-                         |
| la Novella 2. e 3. delle ulti-                                       |
| me quattro aggiunte nelle No-<br>velle antiche                       |
| velle antiche 314. l. 7. Spazio, cioè pavimento 315. l. 21.          |
| Fatto della necessità virtà, dal                                     |
| Lat. in desperationem virtu-<br>tem convertere 316. l. 10.           |
|                                                                      |
| MOYELLA YII.                                                         |
| 'Onde deliberò; imparò da Ovid.                                      |
| Onde delibero; imparò da Ovid. l. 1. Eja vadum tentet 324. l. 27.    |
| Giarda, beffa 326. l. 29.                                            |
| S. Pietro in Gattolini, si dice in oggi d'una Parrocchia 329. l. 20. |
| Al cul l'averai, dal Lat. De                                         |
| te fubula narrabitur 330 l. 28.                                      |
| Sempre a battere ec. come di-                                        |
| ce Virg. nell'En. Nunc de-<br>xtra ingeminans ictum, nunc            |
| illa sinistra; Nec mora, nec                                         |
| requies ec                                                           |
| Gongolando, dal Lat. Gaudio                                          |
| extolli                                                              |
| antichissima di Firenze 338. l. 28.                                  |

,

•

.

#### HOVELLA PEEL.

s.

| La pena dei grandli. E nella                                   | •           |    |            |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|
| assai quella del Firenzuola<br>nella Novella A.                | 341:        | l. | 7.         |
| nella Novella 4. L'albero non cade al primo                    |             |    | 4-         |
| colpo ec. Flectitur obsequio                                   | . •         |    | :          |
| curvatus ab arbore ramus,                                      | •           | ٠, | K.         |
| Fractus, si vires experiere                                    |             |    |            |
| tuas. Nel maestro degli amo-<br>ri Ovidio                      | 343.        |    | _          |
|                                                                | <b>343.</b> | I. | <b>z</b> , |
| Mettendo a saccomanno. Plaut.                                  |             |    |            |
| nel Mil. glor. Sustollere audes totas                          | 347.        | 1. | 8          |
| Il suono dell' Avemaria ebbe                                   | O4/.        | 4. | •          |
| origine de Urbano II., il                                      |             |    |            |
| quale dismesso fu da Grego-                                    |             |    | •          |
| rio IX., poi riordinato                                        | 349.        | I. | 6.         |
| rio IX., poi riordinato Mezzi santi, cioè ipocriti, tor-       |             |    |            |
| eicolli                                                        | 353.        | 1. | 16.        |
| La borsa gli allungò ec. Qui<br>si può dire col Lippi nel Mal- |             |    |            |
| si può dire col Lippi nel Mal-                                 |             |    |            |
| mant., non mi sovvien deve:                                    |             |    |            |
| Pluton diede con tutti una                                     |             |    |            |
| risata, Che fecegli stiantar fi-                               | 252         | 1  | •          |
|                                                                | <b>353.</b> | I. | <b>20.</b> |
| Andar di bene in meglio, dal<br>Lat. Proverb. Conditionem      |             |    |            |
| suam in dies meliorem facere.                                  | 354         | 1. | <b>Q</b>   |
|                                                                | JU4.        |    | _          |
|                                                                |             |    |            |

.

#### HOTELLA IX.

| Monna Oretta, viene da Leo-                             |             |          |            |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|
| nora                                                    | 357.        | l.       | 17.        |
| Mille volte perdono. Ovid. Me-                          |             |          | •          |
| tam. Supplex furialibus ausis                           |             |          | •          |
| ante pedes jacuit                                       | 358.        | l.       | 31.        |
| Sghignuzzo, da sghignare, dal                           |             | <u>.</u> |            |
| Lat. inter labia ridere                                 | 359.        | 1.       | <b>33.</b> |
| Gittatoli le braccia al collo.                          |             |          |            |
| Ovid. mi pare ne Fasti: De-                             |             |          |            |
| que viri collo dulce pepen-                             | 20.         | •        | ر مو _     |
| dit onus                                                | <b>300.</b> | ı.       | 25.        |
| Farugiana, da pertugiare, 10-                           |             |          |            |
| rare, che è una spezie di<br>mezze Picche               | 36-         | 1        |            |
|                                                         | 303,        | ı.       | 17.        |
| Nondimeno non le ec. Ovid. se non erro, tollitur index, |             |          |            |
| oum semel in partem crimi-                              |             |          |            |
| nis illa venit                                          | 365.        | 1.       | ·v.        |
| Quello che è fatto ec. dal Lat.                         | 000.        |          | +          |
| immutabile est quod factum                              |             |          | •          |
| est                                                     | 365.        | l.       | <b>37.</b> |
|                                                         |             |          | • • -      |
| •                                                       |             |          |            |

Simile a questa è la Novella VII. del Firenzuola.

Via ghibellina, contrada di Firenze, così detta dalla famiglia Ghibellini . . . . 370. 1. 3. Piccioli, moneta battata la prima volta in Firenze l'anno

Mugello, è un castello della To-. , . . . 370. l. 18. scana . . . Vegnentoccia, cioè fresca, grassa, e piacevole. . . 370. l. 22: Nencio gli promesse. Ovid. Si tamen hoc ulli de se promit-tere fas est. ad Pisonem . 374. l. 16. Ciurmare, incantare, dal Lat. carmina, quando è in significato, come dice Virg. Egl. VIII. Carmina vel coelo possunt deducere lunam . . . 374. l. 28. Il compagnone ec. Plaut. avrebbe detto di Nencio: Fundum alienum aravit incultum . . 375. 1. Così le ho attenuto. Dictum factum reddit, come dice Ter. Heaut. di quello, ch'egli pro-**375.** 1. 20. mise. Per adultero sc. Ovid. Ep. 16. Ausus es hospitii tomeratis advena sacris Legittimam nuptue sollicitare fidem . . 379. 1. 28. Berlingaccio, da berlingare, cioè da chiacchierare, mangiare assai. Brunetto Latini nel suo Pataffio MS. così dice: Stronzola doman, che è Borlingaccio ec. . . . 382. l. 14.

1325., ed il picciolo è la 4-

parte d'un quattrino . . . 370. L 10.

#### VARIE LEZIONI

CHE S'INCONTRANO

NELLA NOVELLA X.

DELLA

TERZA CENA.

Lasca.

#### STAMPA DI LONDRA 1756.

Argomento della Novella.

pag 117. l. 4. palagio ivi 16. fusse

VARIMIES NONI

1)9. 3. se mai vi maravigliasta ivi 24. insolenza

ivi 26. fargli 120. 3. Bertucce ivi 9. da S. Martino

St. rimesse

ivi 9. de S. Martino
ivi 10. l'arebbono
ivi \$2. quello evessero a fare

121. 4. o suoi compagni 122. 16. si stava

123. 11. po'
126. 10. sappiendo

ivi 14. pur poi ivi 21. della via ivi 27. carnesciale

127. 1. duoi fiaschi ivi 16. riscosse ivi 28. suso

128. 16. trovata 129. 25. ruppe

130. 8. che per sorte

#### Manoscritto di Apostolo Zeno.

Argomento della Novella.

palazzo

fosse, e così molte altre volte; e viceversa talvolta fusse dove la stampa
ha fosse.

rimessa

La Novella.

se non vi maravigliaste insolenzia, e così in altre simili voci; e talvolta viceversa.

farli
Bertuccie
di S. Martino
l'avrebbono
quello dovessero fare
co' suoi compagni
stava
può
sapendo
ma poi

di via
carnevale
due fiaschi
scosse
su
trovato
roppe
dove per sorte

#### ··· Stampa di Londra 1756. g. scale

ivi 28. cimiterio 131. 7. sendo

9. **preson**o 16. *fino* 132. ivi

1. commession 134. ivi

18. potesse 135. 6. Ermo ivi 22. campanetta

16. preso licenzia 137. 29. riverentemente 138.

13g. 5. Michelangelo 2 quello che egli faceva 140. 18 di aver mai a rivedere ivi

27. domandatoli 142. 19. raffreddato, la notte 143. 21. non si poteva ivi

14. il duolo 144. 2. simigliasse 147. ivi 24. acciocche fusse

ivi 28. colloroso 18. al mugnaio 15**0**. 23. chiudere occhi ivi 151. g. confessoro 29. pareva averlo veduto ivi

20. apri. E chi sete voi? 152. ivi 26. ricordatasi 153. 7. morii

154. 10. Ghirigoro

#### Manoscritto di Apostolo Zono.

scalee
cimitero
essendo
presero
fine
comissione, e così più sotto.
poteva
Eremo, e così più sotto.
campanella
presa licenzia
reverentemente, e così in altro luogo
più sotto.

Michelagnolo ciò che egli faceva d'aver mai più a rivedere dimandatolo raffreddando la notte non lo poleva il dolore somigliasse acciocchè gli fusse colleroso al migliajo chiudere occhio confessore pareva d'averlo veduto aprimi; siete voi? ricordatosi mori' Gregorio

#### Stampa di Londra 1756.

19. Maestro Manente cost ivi 22. Nepo di Galatrona 25. colloroso ivi 174. 175. 22. maggior volatore 9. ficcava innanzi 177. ivi 10. accostatosi verso la porta ivi 26. licenziato 2. con certi suoi amici 11. di questo laberinto 19. la famiglia 178. ivi ivi 7. paciosza 179. 1 8o. 14. fuggirsi ivi 19. da Galatrona 181. 1. openione 182. 10. in dieci anni 24. ma non per questo avu-tone mai niuno ivi

#### Manoscritto di Apostolo Zeno.

Maestro Manente costi
Nepo da Galatrona
calleroso
maggior lavoratore
faceva innanzi
accostatasi alla porta
licenziati
con li suoi amici
di quel laberinto
i famigli
paciona
fuggire
di Galatrona
opinione
a dieci anni
mai per questo avutone minimo

# Pag. 100 l. 24 stare state 113 % 28 suol sul 208 % 3 perdeveano perdevano 208 % 3 tempo i tempo e i 233 % 27 tro-po trop-po 375 % 22 scoì così 381 % 9 rappatumarli 418 % 25 percioccchè perciocchè

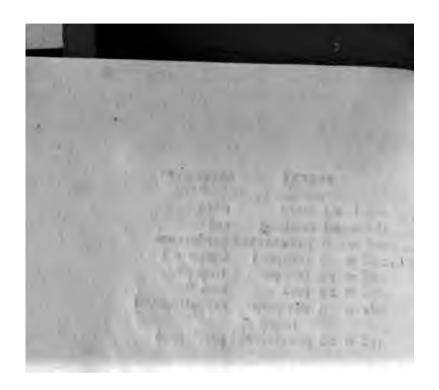

0727.





### Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

